





23-07/1

## BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio



Palchetto 🗸

Num.º d'ordine

104

NAZIONALE
B. Prov.
XXIV



194 A. Prov. ++1r. 29-41 649462

# STORIA FIORENTINA

D1

## BENEDETTO VARCHI

CON AGGIUNTE E CORREZIONE

TRATTE DAGLE AUTOGRAFI

CORREDATA DI NOTE

PER CURA E OPERA

LELIO ARBIB



VOLUME TERZO

TIP. ECONOMICA - LAMPATO, BARIERI E C.

1852

## STORIA FIORENTINA

DI MESSER

### BENEDETTO VARCHI

-0-B-

#### LIBRO TREDICESIMO

#### SOMMARIO

Ravvedimento intempestivo de' cittadini patleschi. Alessandro Vitelli capitano della guardia in Firenze. Giovambatista da Ca-+ stiglione fatto prigione, e subito liberato. Filippo Strozzi in sospetto del duca Alessandro. Qualità di Piero Strozzi. Don Pietro di Toledo vicerè di Napoli. Ancona con inganno sottomessa al papa. Processione fatta in Firenze. Genti armale vednte per aria. Cometa. Campana grossa di palazzo disfatta. Andrea Buondelmonti fatto arcivescovo di Firenze, Sordidezza dell'arcivescovo di Firenze. Cardinali Egidio da Viterbo, e Accolti morti. Reliquie di Santi mandate dat papa a Firenze. Provvisioni vinte dai senato de' quarantotto. Il papa a Bologua. Pratiche de' fuorusciti per travagliare lo stato di Firenze. Conte Rosso d'Arezzo impiccato. Il duca Alessandro va a Mantova all'imperadore. Carlo V a Bologna. Dimande di Cesare al papa, Il papa e l' imperadore eleggono fre per parte per far nuova lega. Caso seguito in Firenze che fu poi cagione di gran mali. Usanza de' Fiorentini nel carnovale. Insoienze e ruberie fatte coi pallone da più giovani nobili florentini. Lega tra 'l papa e Cesare, e altri principi italiani. Auton da Leva capitan generale della lega, Carlo V torna in Spagna, ed il papa a Roma. Innovazioni di vecchi'e nuovi magistrati. Conservadori di leggi. Magistrato nuovo de' conservadori dell'arte de' muratori. Provvisione vinta da' quarantotto in sollievo deita città. Otto di pratica e loro autorità. Nove

conservadori del dominio forentino istitutti dal duca Cosimo. Decima, arbitrio e monte, che cosa siano in Firenze. Modo come facevano le doti alle figituole i cittadini fiorentini. Magistrato degli ufficiali di monte. Diverse provvisioni vinte da quarantotto.

Creato il duca Alessandro nel modo che s'è detto signore assoluto di Firenze, cra in tutto l'universale una tacita mestizia e scontentezza. La plebe e la maggior parte del popolo minuto e degli artigiani, i quali vivono delle braccia, perché non si lavorando non si guadagnava, ed essendo tutte le grasce carissime, stavano incredibilmente tristi e dolenti tutti. I cittadini popolani veggendosi sbattuti, e avendo elii il padre, chi il figliuolo e chi il fratello, o confinati o sbanditi, e dubitando ognora di nuovi accatti e balzegli, non ardivano scoprirsi, e non che far faccende e aprire traffichi nuovi, serravano gli aperti, e si ritiravano nelle ville o per le chiese, parte essendo e parte infingendo d'essere non che poveri, meschini. I Palleschi, conosciuto, ma fuor di tempo, come avviene le più volte, quanto si fossero ingannati, guardavano in viso l'un l'altro senza far motto; perciocche s'erano persuasi di dover essere piuttosto compagni che servi, e che Alessandro, bastandogli il titolo di duca, dovesse, riconoscendo così fatta superiorità da loro, lasciargli trescare a lor modo, e non ricercare, come si dice per proverbio, cinque piè al montone. Ma egli contuttochè non passasse ventidue anni, essendo desto e perspicace di sua natura, instrutto da papa Clemente, e consigliato dall'arcivescovo di Capova, uomo sagacissimo, aveva l'occhio e poneva mente a ogni cosa, e voleva che tutte si referissino a lui solo. Dispiaceva ancora universalmente il vedere che non il palazzo pubblico dei signori, ma la casa de' Medici sola si frequentasse e fosse a tutte l'ore piena di cittadini: dava terrore a tutto 'l popolo la guardia (cosa non usitata di vedersi a Firenze) che menava seco continuamente il duca, con una maniera nuova d'arme in aste, le quali avevano in cima due braccia di largo e taglientissimo ferro; e s'avvertiva medesimamente, che avendo Baccio Valori, mentre era commessario del campo, dato astutamente intenzione a ciascuno de'colonnelli italiani separatamente. che il papa eleggerebbe lui e non gli altri per rimanere col duca a guardia della città, era stato poi eletto per capitano della guardia con circa mille fanti il signore Alessandro Vitelli, come colui il quale per la morte del signor Paolo suo padre si pensava che avesse e odio scoperto, e ruggine segreta contra i cittadini popolani. l costui soldati con licenza e insolenza intollerabile, pareva che non avessono faccenda maggiore, o altro intento, che ingegnarsi per qualunche modo di corrompere non pure i figliuoli, ma le fantesche de'cittadini, quasi non avessero tanto di paga, che potessero vivere senza trarre da loro, e far fare o per amore o per forza il terzo ed il quarto, secondo l'usanza più tosto di ruftiani poltroni che di bravi soldati.

Tra le prime cose che fece il duea, o per dare spavento col far pigliare, o per mostrarsi elemente col far laseiare, o piuttosto, come si eredette, per voler mostrare al magistrato degli otto e a tutti gli altri, che il padrone era e voleva esser egli, fu che avendo ser Maurizio, il quale non faceva e non diceva cosa senza la parola sua, fatto pigliare una notte in gran furia con una smannata (4) di birri e di famigli d'otto, e menarne: preso dalla sua pieve di Cercina messer Giovambatista da Castiglione: egli, quando s'aspettava che per l'arsione di Careggi gli dovesse esser tagliata la testa, lo fece senza sapersene altra cagione, e maravigliandosene ognuno, subitamente liberare.

Aveva Filippo Strozzi col sottomettersi, e coll'andare a'versi molto più che all'altezza non si conveniva del grado suo, guadagnato in apparenza la grazia d'Alessandro, il quale di faora gli mostrava buona cera e l'accarezzava molto, ma dentro considerando la nobiltà, le riczbezze, la famiglia e tant'altre qualità sue, l'aveva, come troppo grande, a sospetto, e volentieri se non

<sup>1)</sup> Gioè frotta, brigata; non è alla Grusca.

fosse stato il rispetto del papa, se l'arebbe levato dinanzi. Piero, il quale come maggiore era il cueco di Filippo, sebbene corteggiava il duca del continuo, non però il faceva di buon cuore; non potendo arrecarsi nell'animo suo, nè sapendo accomodorsi d'avere ad ubbidire colui, al quale egli aveva più volte, mentre era piccolo fanciullo, quasi come a un suo paggio, o piuttosto ragazzo, imperiosamente comandato. Era Piero di gentile e grazioso aspetto, non passando anch' egli, anzi non arrivando a ventidue anni, perchè era della medesima età del duca; intendeva comodamente la lingua latina, e faticava più che non sogliono fare i suoi pari. sotto ser Francesco Zeffi suo precettore nella greca, ma disprezzava, come facevano in quel tempo i più dei Fiorentini, la toscana; era d'animo grande, arrisicato e appetente la gloria, ma borioso, testereccio e superbo fuor di misura. Aveva gran parte della gioventù fiorentina tanto non pure affezionata, ma partigiana, ch'ella gli arebbe non solo portato acqua per gli orecchi, ma messasi a qualunche sua richiesta a ogni rischio e ripentaglio. Vincenzio tuttochè fosse di cervello capriccioso e molto fantastico, e messer Lione, il quale era priore di Canova, e Ruberto suoi frategli, quasi non conoscessino altro Dio, l'adoravano. Non poteva Piero nè sdimenticarsi nè sgozzare ch'egli sotto le promesse fatte da Clemente più volte al padre di doverlo far cardinale, s'era vestito da prete, e andato fuora per Firenze in abito di sacerdote; ed in somma essendo nato di madonna Clarice de' Medici legittimamente, e (1) avendo tante parti, quante aveva egli, gli pareva dovere d'andare almeno di pari con Alessandro illegittimamente nato, ed in tutto quel che poteva, andava competendo, e massimamente ne' casi d'amore, se non alla scoperta, tacitamente con lui: le quali cose, sebbene le dissimulava, erano al duca di grandissima noia, nè altro aspettava per farlo tornare a segno e stare a stecchetto, che

Consultati gli Sbozzi autografi della Magliabechiana, abbiamo tollo la negativa, che fu qui malamente intrusa in tutte le stampe.

una qualche occasione o cagione di potere con qualche colore, se non ragionevole, apparente, abbassarlo e tenerlo sotto; la quale cagione e occasione (come i mali vengono prestamente sempre) non penò molto a farsegli innanzi, come poco appresso si vedrà.

A merzo il mese d'agosto passò per Firenze il signor don Pietro di Toledo marchese di Villafranca, il quad andava, dopo la morte del cardinal Colonna suo antecessore, vicerè di Napoli; e pérchè egli era uomo d'altissimo lignaggio e di grande affare, e di molta autorità appresso l'imperadore, su onoratissimamente incontrato, e con gran dimostrazione di benevolenza ricevuto e accarezzato.

Di questo medesimo mese pigliò papa Clemente e sottomisse alle Sedia Apostolica la città d'Ancona con questo inganno: egli per lettere e per ambasciate confortò e fece confortare coloro i quali avevano in mano il governo della città, che dovessono rispetto all'armata de'Turchi fortificare la terra, ed eglino per tali persuasioni, pensando che sua santità si muovesse a buon fine, fecero edificare un fortissimo bastione, il quale signoreggiava tutta la città; il che fatto, Clemente mando loro significando con gran fretta, che aveva avviso certissimo che l'armata turchesca era in ordine per doversi indirizzare a quella volta, e sotto questo pretesto vi mando per loro difesa il signor Luigi Gonzaga, chiamato Rodomonte, con trecento huoni fanti, il quale, impadronitosi del bastione mise una notte, secondochè aveva ordine di dover fare, alcuni capitani e soldati dentro nascosamente, e la mattina dipoi fatto pigliare i governatori e alcuni altri cittadini, s'insignori della città senzachè alcuno o osasse, o potesse contrastargli: e con questa frode fu presa e soggiogata e fatta suddita alla Chiesa la città d'Ancona.

Ne'primi giorni del mese di settembre parti di Firenze l'arcivescovo di Capova, e se ne tornò a Roma per ordine di papa Glemente, il quale, o per altra più segreta cagione, o perchè voleva mostrare che Alessandro sapeva far da sè e non aveva più bisogno nè di balia nè di piloto, l'aveva richismato: e nel vero il duca Alessandro (come tutti i padri sono ingannati dall'amore de'figliuoli) soddisfaceva tanto nel suo governarsi a papa Clemente, ch'egii, come ebbe a dir poi secondo le parole della Scrittura santa, aveva trovato un uomo secondo il cuor suo.

Nel nezzo di settembre andò per ordine di Clemente in Firenze una bellissima e devota processione colte compagnie de'fanciugli, con quelle degli uomini, colte regole de'frati, con tutto il clero, col duca stesso, e con i suo' quattro consiglieri, e con tutti gli altri magistrati.

Alla fine del mese di settembre corsero con gran furia genti a Firenze, le quali affermavano di veduta che netl'Alpi sopra il eastello di Gagliano erano passate per l'aria molte genti a piè e a cavallo con vesti bianche, e tra loro essere un uomo grande maggiore che gli altra, vestito pur di bianco; di maniera che molti o veggendo o parendo loro di vedere così nuovo e maraviglioso prodigio, si acceiarono senz' altra considerazione pieni di paura a fuggire quanto potevano le gambe, gridando ad alta voce quarda, guarda, e lieva, tieva, e ciascuno cereva di dileguarsi da loro, e ciò essere avvenuto appunto in sul meriggio; le quali alla fine s'erano attuffate in una valle senza più essere state vedute.

Da'ventinove di settembre fin a'venti di novembre si vide nelle parti d'oriente, la mattina innauzi la levata, del sole, una cometa con lunga e risplendente coda: ma perchè di quel tempo nè innanzi nè dopo non mori personaggio alcuno, si disse dal popolo ch'ella era apparita a credenza.

ti di delle calende d'ottobre fu per comandamento del duca rotta e disfatta la campana grossa di palazzo, la quale cra non men buona che bella, e pesò ventidue migliaia di libbre; chi disse per farne moneta, giudicandosi che clla avesse tanto ariento dentro, che fosse a lega di crazie, il che non riusel; e chi, perchè con ella si sonava a consiglio, e chiamava il popolo a parlamento.

Agli tredici d'ottobre vennero le novelle, che messer Andrea di Giovambatista Buondelmonti canonico di Santa

Maria del Fiore, era stato fatto arcivescovo di Firenze: per le quali novelle il campanile di San Giovanni sonò a festa tutto 'l giorno, e la sera alla casa di lui e dei suoi parenti s'accesero i fuochi. Agli ventiquattro del mese vegnente fece l'entrata egli per la porta a San Friano giù pel Fondaccio, e, accompagnato da più cittadini e magistrati, da' giudici di ruota col podestà, e dalle processioni de' frati che l'avevano incontrato, se n'andò dal ponte a Santa Trinita, per Porta Rossa, Mercato Nuovo e Vacchereccia; fu aspettato in ringhiera dal luogotenente e consiglieri del duca, e quindi sempre sotto il baldacchino, sonando sempre le campane di palazzo, come tutte l'altre ancora, a gloria, alla chiesa di San Pier Maggiore, dove fatte l'antiche solite cirimonie, sposò la badessa del luogo, dandole l'anello. E perchè si sapeva chiaramente da ognuno, che egli con grand'infamia dell'uno e dell'altro aveva comperato cotale dignità dal cardinal de'Ridolfi, si ragionò per tutta la città d'amenduni sinistramente, e tanto più che di quei giorni erano stati caldi così grandi, che sarebbono stati disonesti di giugno; poi piovve tre mesi alla fila (1); e quello che diede più larga materia fu che la maggior parte dell'arcivescovado verso San Giovanni arse un mercoledi notte infino da fondamenti. Era quest'uomo veramente meccanico, d'animo tanto più tosto gretto e meschino, che avaro, e di tale più tosto sordidezza e gagliofferia, che miseria, che tutto il fatto suo non era altro che una non mai più udita pidocchieria. Le miserie e meschinità che di lui si raccontano sono tante e così fatte, che farebbono storia da commuovere parte a riso, e parte a indegnazione chiunque l'udisse; ma nè a me s'appartiene il recitarle, nè si troverebbe di leggiero, riputandole ciascuno o facezie o favole da vegghia, chi le potesse o volesse credere. Non mi par già di dover tacere un motto, il quale si disse che gli fu detto, non meno arguto, s'io non m'inganno, che mordace, il quale fu questo: avendo quest'arcivescovo una settimana santa

more papa

SP-

ente

colle

), е

ma-

uria

nel-

per

che,

tr.

ado

oro-

di

ad

er-

ap-

uf-

ia

na

ta

10

ο,

<sup>1)</sup> Pigliamo dal Cambiagi e da' citati Sbozzi le parole alla fila che mancano nell'E. C.

ordinato per mezze del suo e di lui degno vicario, che chiunque non avesse fatto la quaresima, e si volesse confessare de essere assoluto, dovesse pagare un grossone d'ariento, fu avvertito, o per carità o per burla da un cittadino suo conoscente, perchè amici non avea e non ne volea, quelle esser cose scandolose, c dare ella brigata che dire di lui: e avendo egli risposto che era pastore, e che voleva aver buona e diligente cura delle sue pecore: Ora si veggh'io molto bene, soggiunse colui, che vostra reverenda signoria ha mille migliaia di ragioni, perchè si sa certo che queste vostre pecore le furono vendute care.

Di questi giorni vennero nuove, il cardinale Egidio da Viterbo, uomo di chiarissima fama nel predicare, e d'incomparabile facondia, esser morto; e poeo appresso giunsero quelle della morte del cardinale degli

Accolti.

Il giorno di santa Lucia arrivarono in Firenze da cinquantacinque vasi molto ricchi e begli, dentro i quali erano varie reliquie di diversi Santi, mandate da papa Clemente, perchè si dovessero mettere nella chiesa di san Lorenzo, dove furno condotte solennemente e con grandissima divozione, e stettero in sull'altare grande insino agli quindici. nel qual giorno si mostrarono divotamente a tutto il popolo, poi per tenerle in luogo degno e onorato, si fece un pergamo di pietra dentro la porta del mezzo, dal quale si mostrano ogn'anno con molta riverenza il giorno della Pasqua della Resurrezione di Gesù Cristo nostro Signore:

Due giorni dopo crebbe Arno tanto per le continue piogge, ch'egli entrò in Firenze per le fogne, e presso alla volta degli Spini alzò l'acqua vicino a un braccio.

In questo medesimo mese proposero e vinsero i quarantotto due provvisioni (benehè da qui innanzi basterà dire proposero senz'altro, perchè tutto quello si proponeva si vinceva). l'una, che nè in Firenze, nè per tutto il dominio si potessero macellare ne vitelle ne buoi, affincchè il bestiame, il quale era carissimo, rinviliasse; l'altra che nessuno (fusse chi si volesse, e avesse nome come gli paresse) non potesse nè murare sporti di nuovo, nè racconciare i vecchi o i rovinati, acciocethè la città in processo di tempo diventasse più bella: e di vero la città n' è divenuta più bella, ma, secondochè si crede, men sana, perchè s' è fatto del ben bellezza.

E a'ventitrè giorni di dicembre si vinse pur nel'medesimo consiglio una provvisione, per la quale si moderò alquanto l'ingordigia delle gabelle delle dogane di Pisa e di Livorno, e ordinaronsi molte cose in benefizio de' mercatanti che conducessero mercatanzie in quelle terre ; e perchè per la peste e per la guerra passate (4) la città di Pisa era si d'abitatori, e specialmente di mercatanti florentini, rimasa strema, che quando tra quegli uomini che allora si ritrovavano, nasceva qualche differenza, per la quale bisognasse trarre il ricorso de'mertanti. secondo l'ordine di quel luogo, per giudicarla, non pareva che le cause fussero intese, nè esaminate come si conviene, per non essere in que'ricorsi uomini pratichi e intendenti a bastanza, perciò i quarantotto fecero una provvistone, che per l'avvenire si dovesse sempre ritrovare ne' giudicii di sopra detti il commessario che allora fosse al governo di Pisa.

Bra in questo tempo veruto Clemente a Bologna, dov'era entrato a' quindiei di dicembre, essendosi partito da Roma a' diciotto di novembre nel medesimo anno, per aspettare, siccome eran prima convenuti di dover fare, Cesare in quella città, il quale venendo d'Aleimagna, dove s'era in poco tempo finita la guerra tra lui e Solimano principe de' Turchi, era a' sei giorni arrivato a Mantova. Quando l'imperadore s'appressava, i fuorusciti florentini, ch'erano sparsi in Pesero, Modana, Vinegia e per altri luoghi dello stato d'Urbino, di Vinegia e di Ferrara, cominciarono tra loro a pensare se per mezzo di Cesare si fosse pottuo, quando ei giugneva a Mantova, travagliare in qualche modo lo stato di Firenze; e così ragionaron tra loro, che quando egli fosse arrivato a Mantova, di mandargli ambasciadori mesere Galecto

f) il Cambiagi riferendo il participio alla sola guerra Jegge passala; e così la stampa di Leida.

Giugni e Francesco Corsini, o Lorenzo Carnesecchi, i quali per mezzo di don Ferrante Gonzaga richiedessero a Cesare che facesse osservare a i Fiorentini quei capitoli dell'accordo, che s'eran fatti con dou Ferrante di sopra detto l'anno 4530, quando egli era luogotenente dell'imperadore nell'esercito cesareo, molti de' quali non erano loro stati osservati. Promessero i predetti fuorusciti d'andare tutti e tre, o due di loro almeno, a Mantova in nome di tutti gli altri fuorusciti, e di richiedere allo imperadore l'osservanza de' capitoli di sopra detti, e per poter far questo più agevolmente, dissero di voler portare con loro i capitoli dell' accordo, Molti di que' fuorusciti ch'erano in Vinegia, e tutti quegli ch'erano in Modona contraddissero questa pratica quant' ei potettero il più, dicendo che da quest'ambasceria non si caverebbe che il fare insospettire, e forse. anche sdegnare il re di Francia, il quale per mezzo di Luigi Alamanni prometteva cose grandi in benefizio della libertà de' Fiorentini, e che Cesare era sforzato per le forze le quali il papa aveva allora in Italia, essendosi insignorito dello stato di Firenze, ad avergli tanto rispetto, acciocchè egli con quelle forze non si gettasse del tutto dalla parte de' Franzesi, ch'ei non era mai per voler rinnovare cos' alcuna contra'l pontefice; sicchè questa pratica non ebbe effetto alcuno.

"Ma ben si tennero in questo tempo medesimo certealtre pratiche per travagliare lo stato al duca Alessandro e a papa Clemente ancora, e queste furono ch' ei si ritrovava tra' fuorusciti fiorentini un certo Aretino, che si chiantava Francesco Aldobrandini, ma da tutti gli altri, detto il conte Rosso, perciocchè egli era di pel rosso; e i suoi antichi erano stati conti di Bevignano, ch'è un castelletto del contado d'Arezzo, e aveva avuto per l'assedio di Firenze in Arezzo e in Pistoia autorità, grandissima, di maniera che egli avva cerco a suo poteredi far volgere quelle due città alla devozione del principe d'Orange capitano generale dell'esercito cesarco, il quale era allora sopra Firenze, e, per quel che si potette in quel tempo conghietturare, e, secondochè ancora si disse pubblicamente, cercava d'acquistare lo stato di Firenze per sè, e non per papa Clemente; questo conte Rosso adunque prometteva a' fuorusciti di far ribellare Arezzo dal duca: tanti amici e partigiani diceva d'aver in quella città : benche nello scrivere, ancorache in cifera, e nel maneggiare questo trattato, ei si dicesse di voler fare ribellare dal duca Pistoia, e non Arezzo, Eransi oltre a ciò partiti di Bologna per l'odio ch'e' portavano al Guicciardino, allora vicelegato di Bologna per papa Clemente, messer Galeazzo Castelli, il conte Girolamo de' Peppoli e messer Bernardino Mariscotti, ed erasi l'un di loro ritirato in Padova e gli altri duoi in Modana, e di gia s'erano per procaccio di Giovambatista Busini fuoruscito fiorentino, a cui per soprannome si diceva Gano, riconciliati insieme, e di poi avevan cominciato a ragionare l'un coll'altro d'entrare una notte in Bologna segretamente, e uccidere messer Francesco Guicciardini di sopra detto, e far qualche tumulto in quella città, e così travagliare in quella maniera lo stato del papa. Di tutte queste pratiche niuna se ne condusse al fine: la prima, perciocchè ella fu contraddetta quasi da tutti i fuorusciti; la terza, perciocchè nè messer Galeazzo Castegli, ne messer Bernardin Mariscotti non si vollono fidare del conte Rosso, il quale doveva guidare quell'impresa: e la seconda insieme coll'altre due ancora non ebbe effetto per il mancamento de' danari.

Queste così fatte pratiche, e certe altre somiglianti a queste, che i fuorusciti e i confinati fror del dominio fiorentino avevano tenute insieme, essendo state intese da papa Clemente, furon cagione ch'egli si crucciò fieramente, con loro; onde ci fece di poi confinar di nuovo per altri tre anni, e in molto (4) strani e pestilenziosi tuoghi, che non crano quegli dov'egli erano stati confinati la prima volta, la maggior parte di quegli ch'erano stati confinati la rima via la maggiori parte di quegli ch'erano stati confinati l'anno 4530, e fece oltre a ciò corrompere un certo prete Vincenzio da Lucca, che andava in compagnia del conte Rosso, e aveva le spese da lui, e mangiava alla tavola sua, acciocchè egli lo conducesse

<sup>74)</sup> Così anche il Ms. del Biseloni; ma forse dovrebbe leggersi molto più.

in sullo stato della Chiesa, e quivi, per valore d'una patente ch'egli gli aveva fatta fare e ch'ei portava sempre nascosamente seco, lo facesse pigliare. Era il miserò conte imbarcatosi a Ravenna, e di già s'era useito del porto per andare per mare alla corte dell'imperadore, ma la fortuna del mare lo ributto indietro, ond'egli smonto in terra, per andare alla corte di sopra detta per terra; zua quel prete Vincenzio, innanziche egli ij potesse partire di Ravenna, se n'andò al presidente, e mostrò la patente ch'egli aveva, perchè il conte fu preso e menato in pregione nella roicea di Furlì, e quindi disponon molti mesi fu condotto a Firenze, laddove egli fu una mattina dinanzi alla porta del bargello impiecato per la gola.

Andò a incontrare sua maestà il duca Alessandro a Mantova, e parti di Firenze a' ventidue giorni di novembre, essendo stato fatto innanzi, cioè agli otto di del mese di sopra detto, dal consiglio de' quarantotto procuratore della città, al governo della quale aveva lasciato, come suo luogotenente, il cardinal Cibo, che ai venti giorni di novembre era per questa cagione venuto a Firenze, ed entrò il duca in Mantova a' ventinove di novembre: e quindi si parti coll'imperadore, e lo accompagnò a Bologna, dove egli entrò a' sedici dì di dicembre, e fu dal papa nella sua entrata onorato quanto si potette il più: e finite le cirimonie e le accoglienze, le quali in apparenza furono grandi e liete, cominciarono il pontefice e lo imperadore a ragionare insieme per dar ordine a molte cose appartenenti all'ano e all'altro di loro; delle quali una fu il concilio generale chiesto da Cesare per fermare i tumulti e le discordie che per conto della religione erano in Alemagna grandissimi; l'altra fu, che desiderando l'imperadore per iscemarsi spesa licenziare gli eserciti ch'egli aveva insieme, e con tutto questo lasciar Italia sicura dagli as salti del re di Francia, perciocchè egli era consapevol dell'acerbo animo di quel re inverso di lui, e del gra desiderio ch'egli aveva di racquistar lo stato di Milano per questa cagione richiedeva al pontefice che si rin novasse la lega che s'era fatta tra loro in Bologna l'anno

4530, di maniera ch'e' vi si comprendesse dentro ognuno. e che ciascheduno de'confederati sapesse chiaramente con che condizione ei fosse in quella lega, e con quanta spesa ei dovesse concorrere alla difesa comune degli stati d'Italia, se il bisogno lo richiedesse; e per maggior sicurtà di questa provincia, e massimamente dello stato di Milano, e per interrompere la pratica che il papa teneva col re di Francia d'imparentarsi seco, dando per moglie a Enrico duca d'Orliens suo secondo figliuolo, la Caterina sua nipote, e figliuola di Lorenzo de'Medici il giovane già duca d'Urbino, la quale è oggi reina di Francia, desiderava lo imperadore che egli la desse a Francesco Sforza allora duca di Milano. Ma sebbene tra il pontefice e Cesare s'erano nell'abboccarsi insieme mostri di fuora grandissimi segni d'amore dell'uno verso l'altro, nondimeno, o che la qualità di que' tempi ciò producesse, o che l'animo del papa fosse nel segreto suo infino allora alquanto alienato da Cesare, o che l'una e l'altra di queste cose insieme fosse di ciò cagione. egli trovava nel papa non piccola difficoltà a conchiudere le cose di sopra dette in quella maniera ch' egli arebbe voluto, e la maggior parte di esse non potette ottenere dal pontefice in modo alcuno, siccome fu il concilio generale, e'l parentado della nipote del papa col duca di Milano. Diputaronsi per tanto tre uomini per la parte del pontefice: il cardinal de' Medici suo nipote, e figliuolo naturale di Giuliano de' Medici il giovane già duca di Nemors, messer Francesco Guicciardini e lacopo Salviati; e per la parte di Cesare tre altri : Covos commendator maggiore di Lion di Spagna, Granuela e Prata (1), per trattar delle condizioni della lega che si doveva rinnovare tra questi due principi.

Mentreche in Bologna si trattavano questi accordi tra il pontefice e lo imperadore, e che il duca Alessandro si tratteneva in quella città a questi due signori suddetti appresso, segui in Firenze un accidente, il quale

<sup>1)</sup> Cloc monsignor Duprat, ma d'un'altra famiglia che quella del cancellier di Francia. È nominato anche nel Docum. Molini N. CCCXXXVIII, e dal Sismondi, Hist. des Franç., vol. XVI, p. 487.

fu principio di molti mali e gravi a quella città, e dimostrò a tutti i cittadini, e massimamente a quegli i quali contra la maggior parte degli altri avevan tanto favorito e aiutato papa Clemente a rimettere la casa de' Medici in Firenze, che quell' ombra di libertà che ancor restava alla patria loro, doveva tostamente del tutto mancare, e che la speranza ch'eglino avevano avuta infin allora d'avere a esser compagni e non servidori del duca Alessandro, riusciva loro del tutto falsa e vana, e ch' ei conveniva loro ubbidire al duca come a loro padrone, e vivere con quelle medesime condizioni che vivevano tutti gli altri cittadini, il che accrebbe sdegno infinito negli animi di loro, e al duca Alessandro il sospetto ed il desiderio d'assicurarsi; la qual cosa partori la rovina di Filippo Strozzi e de' figliuoli, e di molti loro parenti, amici e partigiani, e finalmente la miserabil morte del duca Alessandro, e poco di poi quella di Filippo sopraddetto. Era anticamente usanza in Firenze, quando gli uomini d'ogni grado e d'ogni età erano manco oziosi che non sono oggidi, anzi erano tutti dediti alle lettere, all'armi e alle faccende mercantili, o altre arti manuali, che l'anno nei giorni del carnevale, per interrompere i continui ragionamenti delle faccende mercantili, e l'assiduo lavorar degli artefici, e dare agli uomini qualche riposo, acciocchè in quei giorni e' potessero rallegrarsi insieme alquanto e festeggiare un poco, che i giovani, e massimamente nobili, uscissero fuori travestiti con un gran pallone gonfiato innanzi, e venissero in Mercato Vecchio, ed in tutti quei luoghi dove sono le botteghe e traffichi de' mercatanti e degli artefici, e quivi dando a quel pallone, e mescolandosi cogli altri cittadini, e traendo loro addosso il pallone, e cercando di metterlo per le botteghe, le facessero serrare, e finire in quella maniera le faceende per que' pochi giorni. Questa usanza de' Fiorentini , la quale se non era da lodare, non era per ciò del tutto anche da biasimare, cominciò (siccome la natura è di tutte le altre cose del mondo di rovinare sempre nel male) a peggiorare, e dove questi travestiti non facevano altro che dare col pallone a chiunche eglino trovavano per le vie e per le piazze, e mescolarsi cogli altri senza fare oltraggio alcuno a persona, ed in Mercato Nuovo far talora un cerchio di loro, e spartirsi, e far quivi una partita al calcio, cominciarono di poi a uscir fuori quando pioveva e che i rigagnoli correvano. e le vie erano piene di fango e di mota, gittandosi per l'acqua e per la broda, non solamente dar col pallone a cui eglino trovavano, ma ancora con istracci e panni tuffati nell'acqua, nel fango e in ogn' altra bruttura, dar nel viso, o in quella parte della persona ch'eglino potevano, a chiunque eglino trovavano per le vie, e mandar sottosopra e guastare tutte quelle robe delle botteghe ch'ei trovavano fuori, e massimamente erbaggi e altre robe degli ortolani. Onde ancor oggi dura questa usanza, che l'anno per carnovale, e massimamente il giorno dopo desinare, perciocchè il più delle volte il pallone esce fuori intorno alle ventidue ore, le botteghe non s'aprono se non a sportello, e acciocchè gli uomini siano a tempo a serrarle del tutto, poco innanzi che 'l pallone esca fuori, vanno i trombetti sonando le trombe per Piazza, per Mercato Nuovo, per Mercato Vecchio, e per tutti que' luoghi dove sono le botteghe ed i mercati, perciocchè quivi il pallone farebbe più danno che altrove, se le trovasse aperte; e in tanto crebbe questa veramente barbara e sporca usanza, che non solamente questi travestiti imbrattavano qualunche eglino trovavano per le vie e per le piazze, ma cominciarono ancora a perseguitare e imbrattare infin per le chiese e appresso gli altari coloro che gli erano fuggiti per iscampare da quel bestial furore del pallone.

Ragunaronsi adunque nel palazzo degli Strozzi la vigilia della pasqua di Natale una brigata di giovani,
come gli si ragunava generalmente, e quivi dopo qualche altro ragionamento da giovani, deliberarono quella
stessa mattina mandar fuori il pallone, e perciò usciti
del palazzo di sopra detto, guidati da Vincenzo e Ruberto Strozzi, figliuoli di Filippo, senza sonar trombe
o far altro cenno perche i mercatanti e gli artefici avessono tempo a rassettare e riporre le robe loro, delle

quali in quel giorno questi uomini cavan fuora gran somma, acciò nel mostrarle eglino allettino gli uomini a comperarne, furono subitamente in Mercato Nuovo, in Calimara, in Mercato Vecchio e per tutti que'luoghi dove erano più botteglie e più robe, e cominciarono con grandissimo danno de' padroni a mandar sossopra, rompere, stracciare e imbrattare ogni cosa, ed ebbevi di que' travestiti, che copertamente si cacciarono anche sotto delle cose per portarnesele a casa. Dispiacque quest'atto a ognuno e parve brutto e disusato, siccome egli era in fatto, e la fortuna, vaga sempre di dare oceasione alle discordie e sedizioni de' Fiorentini , fece che perseguitando quegli del pallone chiunche eglino trovavano per le vie, per dargli col pallone e imbrattarlo con que' cenci ch' eglino avevano in mano, si riscontrarono in Francescantonio Nori, antico ed orrevole cittadino della nostra età, il quale allora sedeva dei. consiglieri, che era in quel tempo, siccome egli è ancora oggi, il sommo magistrato della città di Firenze, e di più era ancor degli otto, al quale era questa insolenza dispiaciuta assai, e cominciarono a mandargli addosso il pallone e imbrattarlo come gli altri; perchè esso, turbatosi fieramente, ragunò subitamente il maestrato degli otto, e disse che questa così subita ragunanza di giovani fuora di tempo, avrebbe potuto causare qualche romore nella città, massimamente non essendo allora il duca in Firenze, e ch'ella cra cosà di troppo danno alla città non solamente impedire quel giorno le faccende, ma mandare a sacco le robe de' poveri bottegai; perchè quel maestrato fece un partito che tutti quelli che erano travestiti al pallone fossero subitamente menati al bargello per dar loro quel gastigo ch'ei meritassero. Onde i famigli d'otto e il bargello usciron fuori, e cominciarono a pigliare tutti que' travestiti ch' erano col pallone, dovunque eglino gli trovavano, e a menargli in prigione, e così molti ne furono presi, e molti ne fuggirono chi in qua e chi in là, e cavaronsi di dosso gli abiti e le maschere, e con i loro panni n'andavano per la città, per dimostrare a quella maniera di non essere stati al pallone; e tra quegli che furono presi furono Ruberto e Vincenzio Strozzi di sopra detti, i quali pensando ch'egli avesse a essere auto loro più rispetto, che agli altri, non s'eran partiti di piazza : c mentrechè gli famigli d'otto ne gli menavano, riscontrarono dalla dogana messer Lione Strozzi lor fratello, priore di Capua, il quale, . gettata la cappa in terra, volle fargli lasciare a' famigli d'otto per forza, ma essi tirandolo da parte gli dissero ch'ei guardasse quello ch'ei facesse, perciocche eglino avevan commessione di menargli al bargello a ogni modo; onde esso ripresa la sua cappa si parti di quivi, e lasciò non senza manifesto sdegno menare i fratelli in prigione. Filippo lor padre, il quale era in quel tempo fuora della città, se ne tornò subitamente a Firenze per giustificare che quella cosa era stata fatta a caso e semplicemente, e non a cattivo fine, anzi era stato un furore giovenile, e si doleva per tutto, che le azioni de' figliuoli fossero così malignamente considerate, e riebbe i figliuoli senzachè eglino fussero puniti o condannati in maniera alcuna, siccome ancora furon lasciati tutti quegli ch' erano stati presi insieme con loro per quel conto, ma solamente furono obbligati a rifare i danni ch'eglino avesser fatti a tutti coloro che se n' andavano a richiamare agli otto, a i quali non andò alcuno a dolcrsi; e Filippo per mostrare che il caso era ancor più leggiero quanto al danno de' bottegai, che egli non cra stato messo, innanziche i figliuoli uscissero di prigione, mandò de' suoi ministri alle botteghe a intendere che danno era stato fatto loro dal pallone, e soddisfargli elictamente acciocchè eglino non avessono a ire a dolersi; ed ebbevi di quegli i quali ancorachè avessono ricevuto danno e non poco, dissero a i mandati di Filippo, che non avevano patito danno alcuno, e che non volevan nulla, tant'era il rispetto che s'aveva da ognuno allora a Filippo e a' figliuoli. Questa esecuzione fatta contra questi giovani, siceome ella riempiè gli animi loro di sdegno e d'odio, e fece loro conoscere, ma tardi, il giogo ch'ei s'erano da loro stessi messi sul collo, così piacque tanto al papa, ch' egli disse pubblicamente: « Vedi che questa volta il duca ha saputo far da se senzachè l'arcivescovo di Capua gli insegni. »

Quelli sci uomini, i quali io dissi di sopra ch'erano stati diputati dal papa e da Cesare a trattare delle condizioni della nuova lega tra questi due principi, conchiusero finalmente, e pubblicarono in Bologna il giorno di san Mattio dell'anno 1532 un accordo, al quale si trovaron presenti gli ambasciadori di tutti i potentati d'Italia, chiamativi dal papa e da Cesare, dall'ambasciador de' Veneziani in fuori, i quali dissero di non voler entrare in nuova lega, nè obbligarsi ad altro che a quello ch' eglino erano obbligati per virtù dell'accordo fatto coll'imperadore l'anno 1530: di che Cesare si turbò fieramente. Le condizioni della lega furono che in essa si comprendessero il papa, lo imperadore, il re de'Romani suo fratello, e tutti i potentati d'Italia, da i Viniziani in fuori, i quali, come di sopra s' è detto, non vi vollero entrare; nè anche i Fiorentini vi furon dentro compresi nominatamente per non guastare le faccende loro, ed i traffichi ch' eglino facevano nel regno di Francia; ma essendo il duca Alessandro principe della città e procuratore di quella, nipote del papa, ed egli cittadino fiorentino, perciò col consentimento di tutti gli altri confederati, trattò in nome loro delle condizioni colle quali i Fiorentini dovevano entrare nella lega, e volle ch'eglino fossero riputati una medesima cosa seco. e ch'eglino godessero il benefizio della lega come gli altri che vi erano compresi dentro nominatamente, e promesse ch' eglino osserverebbono tutto quello a che egli gli obbligasse. Dichiararono ancora con quanti danari il mese dovesse concorrere ciascuno de'confederati alla difesa d'Italia, s'ella fosse da alcuno assalita, e per difendersi da ogni repentino assalto convennero ch' ei si facesse in mano di duoi mercatanti, de' quali uno n'eleggesse il pontefice, e l'altro l'imperadore, un diposito di danari, che non si potesse spendere in alcun'altra cosa, se non quando Italia fosse sprovvedutamente assalita, ed arrivasse questo deposito a quella somma che dovevano pagare in un mese tutti i confederati insieme, pagandone ciascuno di loro per ciò quella parte ch' egli s'era nella lega obbligato di pagare ogni mese. Convennero ancora, che tutti i collegati pagassero ogn' anno una piecola quantità di danari, dichiarando pure medesimamente che somma ne dovesse
pagare ciascuno di loro, per trattenere i capitani che
rimanevano in Italia al tempo della pace, per poter servirsi dell' opera loro nel tempo della guerra, se 'l bisogno lo richiedesse, e per pagare ancora ogn' anno
certe pensioni di Svizzeri, acciocchè eglino non avessero cagione di dar fanterie al re di Francia, s' egli
n'avesse chieste loro; e della lega fu dichiarato capitano generale Anton da Leva spagnuolo, con questa condizione, ch' egli dovesse restare al governo dello stato
di Milano.

Il giorno di poi che fu ferma e stipulata la lega, che fu a' venticinque di febbraio, parti Cesare di Bologna, e se n'andò a Genova, dove imbarcò pien di sospetto dell' animo del papa, e ritornossene in Spagna. Il pontefice ancora pochi giorni di poi si parti da Bologna, e per la via della Romagna se ne tornò a Roma, accompagnato tra gli altri dal cardinale Tornone e dal cardinale di Tarbes franzesi, e di grandissima autorità appresso al re di Francia, e mandatigli da lui a Bologna innanzichè Cesare gli arrivasse, per trattar seco di molte cose appartenenti non solo al re di Francia, ma ancora al re d'Inghilterra. Il duca Alessandro accompagnò lo imperadore a Milano, e quindi a Genova, dove egli imbarcò per andarsene in Spagna, ed il duca di poi che Cesare fu imbarcato se ne ritornò a Firenze, dove s'attendeva a ordinare il nuovo governo quanto si poteva il più, nè si faccva per ciò cosa alcuna, s' ella non era prima approvata da papa Clemente.

E perchè l'anno 4531 s'era ordinato, che i sedici gonfalonieri di compagnie, i quali erano una parte de' collegi, alla quale era commessa la guardia della città,
non si facessero più, ma solamente si facessero i dodici
buonuomini, eli eran l'altra parte de' collegi, a cui era
commessa la guardia del palagio pubblico, e senza i collegi il sommo maestrato non deliberava cosa alcuna
d'importanza, ed essendo tra tutti trentasette persone,
cioè sedici gonfalonieri di compagnie, dodici buonomini,
otto priori, ed il gonfaloniere di giustizia, bisognava

che un partito si vincesse almeno per trentadue fave nere, perciò, essendosi ordinato che in scambio de' sedici gonfalonieri di sopra detti, si facessero dodici procuratori del comune, il numero de' collegi di ventotto era diventato ventiquattro, e il sommo maestrato di otto priori e il gonfaloniere di giustizia, era diventato cinque, cioè quattro consiglieri ed il luogotenente del duca, che in tutto facevano il numero di ventinove persone; però s'era scemato ancora il numero delle fave che bisognavano a vincere un partito, sicchè trentadue (4) s'erano ridotte a ventotto; ed essendosi poi per esperienza conosciuto ch' egli era cosa molto malagevole per più cagioni, che il sommo maestrato ogni volta doveva deliberare qual cosa d'importanza, di ventinove persone ragunarne ventotto, per questo a'dieci di di gennaio di quest'anno il consiglio de' quarantotto vinse una provvisione, che ogni volta che 'l sommo macstrato aveva a deliberare cos' alcuna insieme co' collegi, bastassero a vincerla i duo terzi delle fave nere. Deliberarono oltre di questo i quarantotto in questo medesimo giorno, che i piati che si movevano al palagio del podestà di Firenze, nei quali non era dichiarata nominatamente la quantità dei danari che l'attore domandava al rco, sebbene èra giudicato prima dal proconsolo, che quantità di diritto ei dovesse pagare al comune, se poi era per la sentenza giudicato creditore di maggior somma che non era quella della quale egli aveva pagato il diritto, l'attore fosse obbligato fra dieci giorni pagare il diritto di quella somma di che egli era stato chiarito creditore di più, e nollo pagando fra detto tempo, non potesse risquotere se non quella quantità della quale egli aveva pagato il diritto, acciocchè il comune avesse quel che li si apparteneva.

E in Firenze il macstrato de conservatori delle leggi, il quale ha cura che le leggi e ordinamenti della città s'osservino, e correggere i costumi disonesti dei cittadini; ed è in questo somigliante agli antichi censori della repubblica romana, ma è diverso poi in questo

<sup>1)</sup> L' edizion di Leida: di trentadue.

da loro, ch' egli non è sopra le gravezze che pagano i cittadini ogn' anno al comune, nè ha cura alcuna delle entrate pubbliche, come avevano i censori romani. Questo maestrato era allora composto di dieci cittadini, onde avveniva spesso, che qualcuno di loro credendo che nell'uficio fussero ragunati tanti de' compagni, che bastassero a terminar le liti che pendevano dinanzi al maestrato, il che talvolta non era, perchè le cause andavano più in lungo, e duravan più di quello che ragionevolmente elleno archbono dovuto durare; per questa cagione adunque, e per risparmiar ancora al comune il salario che si dava a duoi de' conservadori, a' ventiquattro giorni di gennaio si vinse nel consiglio dei quarantotto una provvisione, che per l'avvenire si facesse il maestrato di sopra detto solamente d'otto cittadini, e che a vincere i lor partiti e le loro deliberazioni bisognassero almeno i due terzi delle fave nere.

E perchè per la peste e per la guerra e per la matvagità de' tempi tutte quelle cose che s'adoperavano alle
muraglie non solamente crano divenute carissime, ma
non si dava ancora da coloro che attendevano a simil
mestiero, il giusto peso, nè la giusta misura delle cose
di sopra dette a coloro che facevan murare, perciò in
questo medesimo giorno i quarantotto deliberarono che
il duca, o veramente il suo luogotenente insieme coi
consiglieri eleggessero otto uomini dell'arte de'maestri,
la quale è un collegio e un' università di uomini, che
ha cura delle cose appartenenti al murare, i quali otto
si chiamassero conservadori di quell'arte, e avessero
autorità di riformare e rassettare tutti que' membri di
quell' università, che paresse a loro che avessero mancamento alcuno.

Erano ancora per le medesime eagioni in Firenze mancati in gran parte i manifattori e artefici che lavoravano la seta; onde i mercatanti che incettavano le sete per condurle e farne drappi di varie maniere, non si trovando chi lavorasse le sete, non potevano condurre i drappi alla perfezione loro, il che era di grandissimo danno alla città; per questa cagione si delibero nel consiglio de' quarantotto a' trentuno di gennaio; che'

poichè in Firenze non era artefici a bastanza per lavorar le sete, le quali i mercatanti gli conducevano, le potessino mandare a lavorare fuori della città, in que l'uoghi dove deliberassino che le si dovessero mandare (4) i consoli di Por Santa Maria, ch'è il sommo maestrato di quel collegio ch'è sopra i drappi d'ogni maniera, e giudica le liti che nascono tra gli uomini che sono di quel collegio e tra gli altri ancora, quando tali liti sono per conto de'drappi e delle sete, o di gioie, oro o argento; e non fussero i mercatanti, quando riconducevano nella città le sete ch'eglino avevan mandate a lavorar fuori, obbligati a pagar gabella alcuna, ma bastasse quella ch'eglino avevan pagata quando avevan condotte le sete in Firenze la prima volta.

Ma perchè i cittadini eran divenuti per lo più poverissimi, avendo per la guerra perduti i bestiami e le ricolte, ed essendo loro state arse o almeno guastate le case de'lor poderi, nè avendo potuto undici mesi, o più, mercatantare o fare alcuno di quegli esercizi che sono loro di più utile che gli altri, ed avendo pagate assai gravezze, e perciò non avendo di poi interamente pagate quelle che per l'ordinario sogliono pagare in Firenze ogn'anno tutti i cittadini; per dimostrare d'aver compassione delle lor miserie, i quarantotto fecero il medesimo di una provvisione, che tutti coloro che infino a quel giorno non avessero pagato le lor grovezze ordinarie al dovuto tempo, onde eglino fossero caduti nelle pene de'due soldi per lira, pagando per tutto il mese di febbraio che veniva, tutto quello di ch'egli eran debitori al comune insino a quel tempo, s'intendessono esser liberi e assoluti da quella pena nella quale egli cran caduti per non aver pagato a tempo.

Di poi a'ventotto giorni di febbraio di quest'anno si vinse nel medesimo consiglio una provvisione, che tutti que'cittadini i quali fossero stati dall'anno 1527 al 1530 mandati dal maestrato de' dieci della guerra commessarii o ambasciadori in luogo alcuno, e quegli ancora,

<sup>4)</sup> Togliamo via un per, che ci sembra viziosamente intruso pel testo.

che dall'anno 4530 infino al giorno sopraddetto, fossero stati mandati dal maestrato degli otto di pratica pure ambasciadori o commessari in luogo alcuno, si dovessero rappresentare fra due giorni al maestrato di sopra detto, dove s'era deputato uno scrivano al quale essi renderebbono conto di tutto quello ch'eglino avevano auto dal comune per conto di quegli ufizi ch'erano stati dati loro, e di tutto quello ancora, ch'eglino avessero speso negli ufici di sopra detti, e così si vedrebbe s'eglino erano debitori o creditori del comune; e tutto quello ch'eglino restassino a dare o avere dal pubblico, si scriverebbe dallo scrivano di sopra detto in sur un libro per ciò ordinato, per pagarlo o risquoterlo in quella maniera e in quel tempo che dagli otto di pratica fosse ordinato. Fecesi questa provvisione, perciocchè essendo tratto qualche cittadino per andar fuora della città in uficio, gli era talvolta ritenuto il suo ruotolo, perciocchè egli appariva debitore in su'libri del comune, e non si vedeva in quel che egli aveva speso i danari ch' egli aveva avuti; dall'altro lato i cittadini, quando erano ritenuti loro i ruotoli, si dolevano, dicendo ch'era fatto lor torto, e che avevano in quegli ufizi dov'erano andati, speso tanto, ch'erano più presto creditori del comune che debitori; ma acciocchè ognuno avesse il dover suo, e per conseguente non si potesse ragionevolmente dolere, si fece la provvisione di sopra detta.

Erano già gli otto di pratica, innanzi a'quali avevano a comparire i cittadini ch'erano iti negli ufici di sopra detti, per mostrare s'erano debitori o creditori del comune, come s'è detto di sopra, un maestrato il quale, quando il governo della città è stato in mano della casa de'Medici, ha avuto cura delle cose della guerra, ed ha giudicato le liti che nascono tra l'un comune e l'altro, di quegli che son sudditi e raccomandati a i Fiorentini, o veramente tra uno di questi e qualche privata persona, purchè non fosse per conto delle gravezze che essi debono pagare ogn'anno al comune di Firenze, periocochè queste cotali differenze e altre somiglianti a queste, le ha sempre giudicate un altro magistrato, il quale si chiamava i cinque del contado, da cinque cittadini dei

quali egli era fatto; ma perchè spesse fiate, quando un . comune piativa coll'altro, o veramente un privato con un comune, nasceva differenze tra loro, chi fosse giudice competente di quella causa, e l'un di loro diceva ehe la doveva esser giudicata dagli otto di pratica, e l'altro da i cinque del contado, secondochè pareva loro aver più favore nell'uno o nell'altro di questi due magistrati; onde i piati andavano più in lungo ch' eglino non dovevan ragionevolmente andare; perciò il duca Cosimo per tor via questo inconveniente, e iscemarsi spesa, scemando il numero degli uficiali e de' ministri loro, fece poi l'anno 1559, di questi duoi un maestrato solo, il quale si chiamò nove conservadori del dominio, da nove eittadini de'quali egli è composto, ed ordinò che egli giudicasse tutte le cause che si appartenevano agli otto di pratica e a i cinque del contado, e avesse cura di tutte quelle cose delle quali avevan cura i duoi magistrati sopraddetti, ch'egli tolse via.

Ultimamente a' ventuno di marzo di quest'anno si riformarono la decima e'l monte per l'anno avvenire 4533, siccome è usanza in Firenze di riformare ogni anno l'uno e l'altro; e quanto alla decima si deliberò ehe tutti i cittadini pagassero per l'anno avvenire 4533 una decima e un arbitrio in dodici registri, come si sogliono pagare gli altri anni le decime e gli arbitrii: ed in quanto al monte s'ordinò che gli uficiali di monte pagassero tutti i salarii, dipositi, pensioni di forestieri, gabelle e limosine di luoghi pii, che si sogliono pagare gli altri anni, e che le paghe e le doti delle fanciulle guadagnate si mandassero, secondo l'usanza, a tre per ecnto, ed il quarto de'capitali delle doti guadagnate di quelle fanciulle che si fosser morte o rendute monache, si pagassero nella medesima maniera che si cra ordinata per la riforma del monte dell'anno 1532; mandassinsi da tre per cento a quattro, e da guattro a sette. ventimila fiorini per ciascuna di queste somme, di quegli ch'erano stati prima guadagnati. Mutaronsi molti assegnamenti (1) consegnati a più cittadini sopra diverse

<sup>4)</sup> La voce consegnati è dell' E. di L., e trovasi aggiunta dal' Cambiagi alla Citata.

entrate del comune, per danari prestati in diversi tempi alla città, e per interessi di detti danari; cassaronsi per iscemare spesa di molti uficiali, della eui opera non faceva più bisogno al comune, e concessesi autorità agli uficiali di monte di levare dalla decima di coloro, alla cui gravezza fossero stati messi, quei beni ell'eglino avesser comperi da'luoghi pii, dalla parte guelfa, o dalle ventun'arti, e poi gli avessero avuti a rendere a'primi padroni, siecome furon costretti di fare l'anno 1530, quando si mutò lo stato; e eosi tutte le ease, botteghe, osterie, mulini e altre muraglie, che per cagione della guerra fossero state rovinate, di maniera che le non si potessero più usare in modo alcuno da i loro proprii padroni. E per essere lo spedale di Santa Maria Nuova in grandissimo disordine, per aver perso nel tempo della guerra assai, c speso molto più che negli altri tempi, se gli acerebbe, oltre a quel ehe egli soleva avere ogn'anno di varie entrate del comune, circa a quattromila dueati di limosina per quattr'anni continui avvenire.

Ma aeciocchè meglio s'intenda tutto quello che s'è detto sin qui della decima e dell'arbitrio e del monte, diciamo che dal 1427 indictro si ponevano le gravezze ordinarie e straordinarie ancora alle persone de' cittadini, onde avveniva che la maggior parte di quelle erano poste agli uomini di mediocre sorte ed a i poveri, perciocchè i grandi erano riguardati, e non ne pagavano niuna o poehe: perchè romoreggiando il popolo, quei cittadini ch' crano più degli altri amatori del giusto e dell'onesto, e per conseguente della quiete della città, ordinarono che le gravezze, le quali ordinariamente dovevano pagare i cittadini ogn' anno, si dovesser porre, non più alle persone de' cittadini, ma a' beni e sostanze loro, le quali si dovessero stimare, e pagare al comune di tutto quel che le rendevano l'anno d'entrata diece per centinaio di gravezza ogn'anno; e perchè nel far questo ordinamento di pagare le gravezze, si serivevano e mettevano insieme su' libri del comune tutti i beni stabili de' cittadini (la qual cosa i Fiorentini chiamavano accatastare), pereiò si chiamò quest'ordine di sopra detto

il catasto; e per esser quello che si pagava dieci per centinaio di quel che rendeva l'anno d'entrata le sostanze loro, questa gravezza fu chiamata la decima. E durò questo modo del pagarla dall'anno 1427 insino all'anno 1494, nel qual tempo, cacciato via Piero di Lorenzo de' Medici capo del governo della città, ella si ridusse in libertà, e ordinò che da quivi innanzi non solamente si scrivessero a i libri del comune le sostanze de' cittadini, ma ancora quel che elle rendevano d'entrata l'anno, ed i carichi e le spese che v'aveva su il signore di quelle, ed avuto rispetto a i carichi che i cittadini avevano in su i lor beni, dell'entrate che restavano loro libere da quei carichi, si pagasse poi di gravezza a ragione di dieci per centinaio in questo modo: che ogni tre anni si facessero di nuovo i libri della decima, e ch'ei se ne pagasse ogni quattro mesi la terza parte, ed oltre alla decima si pagasse di più quattro quattrini per registro, che non è altro che quello che si paga di decima in un mese, e tutti quegli cittadini che non pagassero ogni quattro mesi i lor registri, si intendessero caduti in pena di due soldi per lira di più di quel che eglino dovevan pagare di decima, e fossero notati in sur un libro che si chiama lo specchio, e non notessero godere maestrato alcuno, nè della città nè del dominio di quella; e perchè spesse volte avviene che per varie bisogne una decima non rende tanto che basti alle spese della città, ma bisogna pagare qual cosa più, per questo s'ordinò che sebbene i libri della decima duravan tre anni, che ogn'anno nondimeno si facesse una nuova riforma della decima, per veder quello che dovevan pagare di decima i cittadini quell'anno che veniva.

L'arbitrio era una gravezza che si pose la prima volta l'anno 1508 per le spese che s'eran fatte e si facevano continuamente nella guerra di Pisa; e perchè la non si pose in su' beni stabili, ma in su gli esercizi ed in sulle faceende che facevano i cittadini, e per coniettura di quel che eglino potevano guadagnare l'anno coll'industria loro, fu chiamata questa gravezza l'arbitrio, e durossi a pagare infino all'anno 1561, nel qual tempo ei fu tolto

via dal duca Cosimo, come gravezza non molto utile; ed ingiusta; perciocethè la invidia e le nimicizie di coloro che la ponevano, v'avevan troppo luogo, e si potevano anche agevolmente ingannare, avendo a procedere

per conjettura. Il monte cominciò la prima volta gli anni 1222, 1224 e 1226, perciocchè la città per varie bisogne avendo accattato in più volte da' suoi cittadini una grossa somma di danari, ordinò, insinattantochè i danari i quali i cittadini avevan prestati alla città non erano loro renduti, che ciascuno di loro avesse ogn'anno di merito dal comune a ragione di venticinque per centinaio di quel che egli aveva ad avere dalla città, e chiamossi il libro, dove si teneva conto di questi crediti, il libro de'sette milioni, e durò questo monte quarant'anni, e in capo a detto tempo i cittadini furono rimborsati. del lor credito, e fini il monte di sopra detto. Di poi gli anni 1324 e 1325, avendo la città per le medesime cagioni dette di sopra accattato da molti cittadini assai danari, stanziò che insintantochè i cittadini i quali avevan prestato danari al comune, non erano interamente pagati, eglino avessino ad avere ogn'anno d'interesse de lor danari a ragione di diciotto per centinaio: onde si fece un libro, in sul quale si scrissero tutti coloro che avevano aver dal comune, e quel che ciascuno di loro aveva avere, si di capitali come d'interessi; e chiamossi questo libro il monte de'quattro milioni, e durò infino all'anno 4336, nel qual tempo di tutto quel debito che la città aveva co' cittadini, così per conto d'interessi come di capitali, si fece un altro monte, il quale si chiamò il monte comune, in sul quale ciascuno fu fatto creditore di tutto quel ch' egli aveva avere dal comune, e gli si pagavano di contanti gl'interessi a ragione di diciotto per cento ogn' anno, come s'è detto di sopra, e durò questo monte fino all'anno 4343, che la città avendo speso e spendendo continuamente assai nella guerra che si aveva allora coi Pisani per conto della città di Lucca, ella ordinò di tutti i crediti vecchi e nuovi che i cittadini avevano col comune, un altro monte, in sul quale si fece creditore

ciascuno di tutto quello che egli aveva aver dalla città, e gli si pagava ogn'anno di contanti a ragione di cinque per cento d'interesse de'suoi danari; e duraronsi a pagare questi interessi di contanti insino all'anno 4424; e in questo anno si ordinò, per ispegnere il monte dei quattro milioni, che i crediti suoi si distribuissero nelle doti dei figliuoli de'cittadini legittimi e naturali, così maschi come femmine, in questa maniera: quando un padre voleva fare una dote a un suo figliuolo, femmina o maschio eh' egli si fosse, la quale ordinariamente si intendeva di fiorini mille di suggello nuovo, che, ridotti alla moneta fiorentina che si spende oggi, sono fiorini noveceneinquantadue di lire sette piecioli (1) per fiorino, egli si faceva far debitore in su'libri del monte al conto suo di centoquattro fiorini, e di questi il comune non gliene pagava più interesse alcuno, ma passati quindici anni s'intendeva che egli avesse guadagnata la dote di sopra detta in sul monte, ed erangli allora pagati di contanti detti fiorini novecencinquantadue, o poca cosa meno per lo aggio de'fiorini d'oro: è se quegli di cui era la dote non volcya risquotere i suoi danari, ma voleva lasciargli sul monte, poteva, ed erangli pagati gl'interessi; e stavano così queste fatte dote lasciate in sul monte dai lor padroni per sodo l'una dell'altra, cioè se un garzone ch'avesse auta una dote guadagnata 'sul monte, avesse preso moglie una fanciulla, la quale avesse anch'ella una dote guadagnata, la dote della fanciulla sodava quella del garzone, e così dall'altro lato quella del garzone sodava quella della fanciulla: e se un garzone, o una fanciulla; in nome di cui avesse il padre fatta la dota in sul monte, si fossero morti o renduti religiosi, gli eredi loro riavevano la metà di quello ch'eglino avevano speso in far la dota di sopra detta, o n'andavano ereditori, s'eglino volevano, e risquotevano l'interesse, e l'altra metà perdevano; e potevansi, come ancor si può far oggi, far queste doti in modo, che le fussero guadagnate non so-

<sup>1)</sup> Lire piccioli o di piccioli chiamavansi le lire d'argento, a distinzione di quelle d'oro.

lamente passati i quindici anni, ma passati solamente dodici, dieci, e sette e mezzo; ma quanto più è lungo il tempo che la dote pena a esser guadagnata, tanto men bisogna spendere per farla; e quanto più breve è il tempo che la dote pena a esser guadagnata, tanto più si spende a farla. È in questa maniera si durarono a pagare i crediti di monte insino all'anno 1468, che riformandosi il monte, s'ordinò (oltre a che ei non si potesse far più dote in sul monte a maschi), che chiunque era creditore in sul monte per conto di dote o d'altri capitali, fusse scritto in sur un libro segreto, che si chiamò il libro non ito de' sette per cento, per pagarne ogn' anno il merito a coloro che vi fussero scritti su a ragione di sette per cento; e si chiamò questo libro non ito, per la ragione che di sotto si dirà. E questo modo di pagare i crediti di monte durò infin all'anno 1485, nel qual tempo si cominciò a rendere a mariti di contanti solamente il quinto de capitali delle dote guadagnate, e del restante si deliberò ch' eglino fussero fatti creditori in su quel libro non ito de'sette per cento detto di sopra, e duro quest'ordine infino a tutto l'anno 1491, ed allora si fece un monte di tre per cento, e in questo monte si fece creditore ciascheduno del capitale della sua dote, e potevasi questo monte, come si può ancora oggi, vendere con licenza del padre della fanciulla di cui è la dote, o, non avendo padre, del zio o del fratello, se il credito di monte è per conto di dote; e tante dote quante si faceva l'anno in su questo monte, tanti di questi crediti de' più vecchi si mandavano al monte de' quattro per cento, il quale s'era creato insieme col monte de' tre per cento detto di sopra, e tanti quanti crediti di monte de' tre per cento si mandavano al monte de' quattro ; tanti di quelli del monte de' quattro pure de' più antichi, si mandavano al monte de'sette per cento. E perchè la prima volta che si fece il monte de sette per cento, quei crediti che furono scritti in su quel libro segreto de' sette per cento, non erano andati da i tre a i quattro, nè da' quattro a' sette, perciò si chiamò quel libro il monte non ito de'sette per cento; e quest'ordine di monte è quello che s'usa oggi. Onde chi vuol fare una dote a una sua figliuola, o una dota e mezzo, chè più non si può farne, compera una certa quantità determinata di fiorini tre, quattro, o sette per cento, s' egli non ha de' suoi propri, e avendo de' suoi propri, toglie la quantità di sopra detta di quegli, la quale vale quando più e quando meno, secondo la diversità delle riforme del monte che si son fatte, e secondo la lunghezza del tempo, nel quale quegli che fa la dota vuole che la sia guadagnata; e di guesta guantità di fiorini di sopra detta, ne fa fare creditore al camarlingo del monte il comune di Firenze, e poi creditore del comune la fanciulla in cui dice la dote, per dovergliene pagare dopo quel tempo, nel quale la dote sarà guadagnata, come s'è detto; e passato quel tempo, se la fanciulla in chi dice la dote è maritata, il marito va al camarlingo del monte, e gli dà un mallevadore, il che noi diciamo sodare, ed il camarlingo lo fa creditore di mille fiorini se è una dote sola, o di millecinquecento se è una dote e mezzo, e de'danari di sopra detti gliene paga la quarta parte di danari contanti, e dell'altre tre parti che restano, lo fa creditore in sui libri de'tre per cento, e gliene paga ogn'anno i suoi interessi, i quali noi chiamiamo paghe, in tre volte, ogni volta la terza parte di quel che egli ha d'avere d'interesse. E queste paghe sono maggiori e quando minori (4), secondo la diversità della riforma del monte, che si fa ogn'anno, e secondochè la città ha abbondanza o carestia di danari contanti; perciocchè quando Firenze abbonda di danari, il che avviene per lo più in tempo di pace, che i mercatanti fanno delle faccende, il monte allora acquista riputazione, e vale il centinaio di que'crediti assai; onde le paghe che si risquotono, divengono minori, conciossiacosachè il lor capitale vaglia molto; ma quando in Firenze è carestia di danari, il che avviene quando la città è travagliata da guerre, sedizioni, o da qualche altro affanno, per-

u de mate per enue, ma enteu andair da i tre

<sup>124)</sup> Manca il correlativo ora, o l'altro quando innanil a mag-

ciocchè i cittadini allora ristringono i danari, e i mercanti serrano le lor faccende, il monte scema di riputazione ed i suoi crediti vaglion poco, onde le paghe divengono maggiori, perciocchè il loro capitale non costa molto: nè si possono mostrare i crediti del monte, che lianno i cittadini, se egli non è la persona propria che n'è padrone, o veramente suo procuratore, o sindaco, se il padrone fosse fallito, o reda di colui che era creditore in sul monte, o condizionario, cioè che il credito di monte, di che il principale è creditore, fosse con qualche condizione, che s'appartenesse a colui che volesse vedere il credito di sopra detto. Ed è da sapere elle sebbene un monte si chiama de' tre per cento, l'altro di quattro, e l'altro di sette per cento, sono nominati così, perciocche quando primieramente questi monti furono fatti, l'un di loro rendeva d'interesso a ragione di tre, l'altro di quattro, e'l terzo di sette per cento: ma oggi ciascheduno di questi monti rende à ragione di sei per cento e tre quarti, e sebbene i crediti si mandano da i tre per cento a i quattro, e da i quattro a i sette, il padrone d'essi va creditore di tanto più capitale a i quattro per cento, ch'egli non era a i tre, e di tanto più a i sette, ch'ei non era a i quattro, ch'egli risquote maggior paglie; e così si fa questa permuta con suo utile, sebbene l'interesso di questi monti è a ragione di sei per cento e tre quarti, come s' è detto; e di queste paghe i cittadini ne pagano la decima, della quale dicemmo di sopra. Onde la riforma del monte è sempre insieme con quella della decima, e tutta si chiama riforma del monte, e di quelle paghe elle avanzavano loro, pagata la decima, se ne vagliono dal camarlingo del monte in contanti, e la convertono ne'loro bisogni.

E sopra il monte un maestrato che si chiama gli ufficiali di monte, i quali hanno cura che le paghe del monte si paghino debitamente, e a chi elle appartengono, e che i crediti di monte si vendano e comperino e mandinsi da un monte all'altro, secondo gli ordini di quel luogo. Oltre di questo, quando uno lia da dare un mallevadore a un altro, e che quegli che ha da

pigliare il mallevadore non lo volesse accettare, opponendo ch'egli non è bastevole a quella somma per la quale il debitore lo vuol dare al suo creditore, gli ufficiali di monte giudicano se quegli è mallevadore buono per quella somma che il debitore lo vuol dare, o no: e quando gli uffiziali che maneggiano l'entrate del comune facessero qualche fraude o altro errore nell'ufizio loro, gli ufficiali di monte gli giudicano. E perchè talora mancano i danari al comune per pagare le paghe del monte ai creditori, perciò si fa sempre di questo maestrato i più orrevoli e più ricchi cittadini della citta. acciocchè bisognando ei possano con quell'interesso che allora par ragionevole, prestare al comune quella quantità di danari di che facesse di mestiero, ed assegnasi loro per rimborsargli qualcuna dell'entrate pubbliche, quand' una e quand' un' altra, secondochè pare al principe. E anticamente si faceva questo maestrato di cinque cittadini, e sedevano un anno, e prestavano in quell'anno al comune dumila fiorini per uno nel modo detto di sopra; ma ora se ne fanno quando più e quando meno, secondochè la città ha più o meno bisogno di danari, e seggono in quel maestrato tanto tempo, quanto pare al principe, e prestano al comune dalli tre alli cinquemila fiorini per uno; e perchè quando e'se ne fa un buon numero, sarebbe malagevole il ragunargli per fare i partiti che occorron fare in quel maestrato. perciò s'è ordinato che, quantunque siano gli ufficiali di monte assai, quattro di loro d'accordo bastano a vincere qualunche partito, siccome bastavano anticamente, quando non se ne faceva più che cinque.

Riformato il monte, come di sopra è detto, si vinse una provvisione addi ventuno di marzo 4532, che tutte quelle condennagioni in danari, che fussero state fatte da'rettori e maestrati che si mandano al governo delle terre suddite al comune di Firenze, e che s'aspettassono a i capitani di parte guelfa, e fussono state concesse agli uomini di quelle terre e luoghi dove elleno erano state fatte per rifare le mura o altri edifici pubblici di quei luoghi, si dovessono, non si essendo spese per il

pubblico, pagarsi (4) al camarlingo de' capitani di sopra detti, per ispendergli in quel che paresse al lor maestrato; e perchè spesso avviene che le condennagioni fatte in danari non si possono pagare tutte a un tratto, onde e' bisogna spesse fiate compor con coloro che l'hanno a pagare, perciò si deliberò, per questa medesima provvisione, che ogni volta ch'egli s'aveva a compor con qualcuno di questi condennati, la composizione si dovesse fare da i capitani di parte, e non più da gli uomini di quel luogo dove ell'erano fatte, come s'era usato infin allora; il che si fece, perciocchè essendo depositari di quelle condennagioni ch'erano assegnate a i comuni gli uomini stessi di quella terra, egli le convertivano spesse fiate in loro uso privato, e non' nel pubblico di quel luogo, e le composizioni ch'essi facevano, erano spesse volte con troppo vantaggio dei condennati.

'Fecesi aneora nel medesimo consiglio il giorno di sopra detto un'altra provvisione, per la quale si dette autorità a i capitani di parte guelfa di far grazia di tutte
quelle gravezze, di qualunque maniera elle si fossero,
le quali fossero state poste a' cittadini l'anno 1530, c
dà quel tempo indietro, e di tutte quelle pene ancora,
nelle quali eglino fossero incorsi per non le aver pagate, pagandone nondimeno quella parte che paresse
ragionevole a i capitani di parte guelfa, per tutto il mese
d'agosto che allora doveva venire, e tutto quello che si
riscottesse di queste gravezze cosi graziate, si dovesse
consegnare a i ministri de' capitani di parte detta, per
ispendergli ne' ripari che si fanno in que' luoghi dove
giornalmente si vede che fa danno il fiume d'Arno.

\*E perché in Firenze per cagione della peste che gli fu gli anni 4527 e 28, e per la guerra che l'ebbe gli anni 4529 e 30, era carestia di molte mercatanzie utili e necessarie, acciocchè egli ne venisse più agevolmente e così la città n'avesse più copia, il consiglio de' quarantotto per un'altra provvisione sua, fatta questo medesimo giorno, alleggeri a tutte queste mercatanzie le

<sup>1)</sup> Notisi l'affisso ripetuto.

gabelle, e a quelle che allora si trovavano nelle dogane di Livorno, di Pisa e di Firenze, prorogò per un altro, anno certi speciali privilegi che le sogliono avere in quelle dogane solamente per un anno. Oltre di questo, per l'essere l'arte della lana uno de principali membri della città, il medesimo consiglio ordino questo giorno di sopra detto, in benefizio suo, che in Firenze non per tesse, venire maniera alcuna di panni fini per vendersigli, e di quegli che si fanno in Firenze non ne postesse tener bottega altri che i lanaiuoli, ritagliatori calzaiuoli e manifattori dell'arte della lana, a i quali fossero stati dati da i lanaiuoli panni fini in pagamento delle loro manifatture, e questi gli potessero tenere a vendere solamente con licenza dei consoli dell'arte da sonra detta.

Eransi dall'anno 1527 infino a tutto l'anno 1530, per quelle cagioni che io ho detto di sopra, perduti molti, protocolli de' notai, il che impediva assai le faccende d'ogni maniera, ed cra cagione di molti piati; e d'assai gabelle che s'crano pagate, non s'era tenuto così diligente conto, come si conveniva, onde molte se n'erano pagate da non pochi cittadini due volte, e di molte se n'era pagato più di quello che si doveva ragionevolmente pagare, il che dava giusta cagione a molti d'andarsi dolendo; perciò i quarantotto vinsero una provvisione, per la quale si deliberò che tutti coloro (4) i quali fossero creditori di qualcuno per contratto, così, per conto di dote come per qualunche altra cagione, e che il protocollo del notaio che aveva rogato il contratto di quel credito, fosse perduto, il che s'affermasse i da qualcuno con giuramento, se il creditore produceva una fede di mano d'un de' notai della gabella de' contratti, che di quel contratto ne fusse stato fatto il rapel porto alla gabella di sopra detta, ch' ei si dovesse in ogni corte dello stato di Firenze prestar tanta fede a quella serittura da un de' notai di sopra detti, quanta si presterebbe allo stesso contratto, s'egli si fosse ritro-

Accostandosi alla naturalezza del parlar famigliare, lascia sospeso questo nominativo, e riesce poi ad un nominativo singolare.

vato: e quanto alle gabelle che si fusser pagate due volte, o veramente ch'ei se ne fusse pagato più di quello ch'era convenevole, o rodinarono che chiunque l'avesse pagate, giustificando i maestri di dogana, o quegli dei contratti, che così fosse la verità, potessero scontarle in altre gabelle che dovessero pagare eglino, o altri con chi eglino fossero convenuti di così fare. Ed in questa maniera s'andò quest'anno riparando a quei danni che la passata guerra ed il nuovo governo avevano recato alla città.



. . .

## LIBRO QUATTORDICESIMO

## SOMMARIO

Fiorentini sediziosi e vaghi di nuovi governi. Sospetti del pontefice per il duca Alessandro. Pratiche del papa di far dare al duca la bastarda dell'imperadore, e la nipote al duca d'Orliens. Parentado della nipote del papa col duca d'Orliens, Partenza della duchessa Caterina per Francia, Ciemente VII a Nizza, Il papa insegna il modo di guerreggiare al re di Francia. Consiglia il re di Francia a venire in Italia. Il papa a Livorno. Disonestà del duca Alessandro, e scelleraggini dei suoi soldati, Grazia fatta allo spedale di Santa Maria nuova. Principio della nuova fortezza in Firenze. Fiorini, e scudi d'oro fiorentini. . Consoli di mare a Pisa. Ufficiali de' pupilli. Confinati nuovamente riconfinati la peggiori luoghi. Massai di camera levati via. Cagione della disunione del duca con gli Strozzi. Sfacciataggine, caltiva vita e disonesta di Giuliano Salviati e di sua moglie. Parole tra Giuliano Salvlati e Leone Strozzi. Giuliano Salviali ferito. Piero Strozzi sostenuto prigione dagli otto. Piero . Strozzi liberato di prigione. Partenza degli Strozzi da Firenze. Pratiche in Roma del parentado tra'l duça Alessandro e la figliuola di Cesare, Convenzioni tra i ministri del papa e il duca di Ferrara per bandire i ribelli dell'uno e l'altro stato. I fuorusciti fiorentini son fatti bandire dal duca di Ferrara con infamia dal suo stato. Discorso di Giovambatista Busini al duca di Ferrara. Risposta dei duca di Ferrara a' fuorusciti fiorentini. Magistrato in Firenze contra i ribelli. Principio della fortezza. Arti minori ridotte a minor numero. Accatto imposto dal duca per tirare innanzi la fortezza. Morte di Clemente VIL

e sue qualità Alessandro Farnese nuovo pontefice chiamato Paolo III. I fuorusciti vanno a Roma, Odio tra'l duca Alessandro e il cardinale de' Medici. Cardinali fiorentini favoriscono i fuorusciti. Baccio Valori disgustato del duca. Cagioni dell'odlo del cardinai Salviati e Ridolfi verso il duca. Discendenza di Cosimo il vecchio. Mali portamenti del duca verso i cardinali. Filippo Strozzi persuade al cardinale Ridolfi di procurare la libertà di Firenze. Papa Paolo desidera far grande la sua casa. Odía la memoria di papa Clemente. Provvisione per introdurre le cause ai conservadori di leggi. Morte infelice di Luisa Strozzi donna di Luigi Capponi. I fuorusciti eleggono sei procuratori. Ambasciadori de' fuorusciti a Cesare, e Joro instruzione. I cardinali florentini mandano a Cesare a dolersi del duca Alessandro. Ambasciadori de' cardinali e fuorusciti fiorentini uditi da Cesare. Il principe d'Oria favorisce i fuorusciti appresso Cesare, Risposta di Cesare agli ambasciadori. Il duca Alessandro cercava fare ammazzare Piero Strozzi. Mal animo del papa contro ai "cardinal de' Medici. Pratiche de' fuorusciti in Roma, Fiorentini son rare voite d'accordo tra loro. Pareri circa il mandare il cardinale de' Medici a Cesare, Piero Strozzi persuade il cardinali de' Medici a stare unito coi fuorusciti. Lettere di credenza, che mundano i fuorusciti al cardinal de' Medici per l'imperadore, Risposta del cardinale al fuorusciti. Pensiero del cardinale Ippolito di tradire i fuorusciti. Fuorusciti mandano sette di foro in compagnia del cardinal dei Medici a Cesare. Lettera de finrusciti all'imperadore, Giulia Gonzaga amata dal cardinal de' Medici. Il cardinal de' Medici mnore avvelenato. Il duca Alessandro ereduto autore della morte del cardinal de' Medici. Il papa ancora è credulo autore della morte del cardinal de Medici. Morte di più fuorusciti, e di Dante da Castiglione. Trattato dell'arciveseovo di Marsilia d'uecidere il duca Alessandro, I fuorusciti mandano Salvestro Aldobrandini a Cesare. I cardinali fiorentini co fuorusciti vanno a Napoli a trovare Cesare. Il duca Alessandro va a Napoli. Chi era la madre del duca Alessandro, Protettori "de'fuorusciti alla corte di Cesare, Orazione di Jacono Nardi a Carlo V in favore della libertà. Risposta dell'imperadore al Nardi-Successo tra Giovanni Bandini e Giovanni Busini. Caso tra Piero Strozzi e Lorenzo de' Medici. Lorenzo de' Medici leva un giaco al duca Alessandro per poterlo ammazzare. Domande de fuorisefti fatte a Cesare contra il duea Alessandro, Risposta del

duca Alessandro contro ai fuorusciti. Altra scrittura de' fuorusciti contro il duca, mandata all'imperadore, Sentenza di Carlo V tra 'l duca e i fuoruscitl. 'Altiera e generosa risposta de' fuorusciti' florentini alla sentenza di Cesare, Filippo Strozzi denosita gran somma di danaro, perche sia resa la liberta alla patria. Seconde demande de Justusciti a Cesare, Cesare domanda al duca Alessandro se vuol divenir sno fendalario. Il duca Alessandro non vuol divenire feudatario di Cesare. Risposta del duca alle domande de fuoruscili. Guerra tra l'imperadore e'l re di Francia nel Piemonte. Cesare conferma la sentenza data tra 1 fuorusciti e'l duca Alessandro, Risposta di Cesare ad Antonio d'Oria, che gli raccomanda i fuoruscitio Beffa che la Filippo Strozzi allo Zappada, Il duca Alessandro sposa la figliuola di Carlo V. Mirabil virtù de' fuorusciti florentini. Caso occorso al duca a Capua. Bartolommeo Valori lascia il duca, e tien pratiche co fuorusciti in Roma. Claque gentiluomini fiorential divengono servidori del duca Alessandro, Bando per rimeltere i confinati. Ardire di Paolo III d'aspettare l'imperadore in Roma armato, Cesare viene in Roma, e si duole in concistoro del re di Francia. Descrizione dell'ingresso di Carlo V in Firenze, Carlo V parte di Firenze, Venuta in Firenze di Margherita d'Austria sposa del duca Alessandro. Il papa cerca fare accordo tra Cesare e 'l' re di - Francia, Assalto dato dai Franzesi à Genova. Cesare assalta Marsilia: Dissoluzione dell'esercito cesareo, Carlo V a Genova, e I duea Alessandro va a frovario. 10 11

Dell'umane miserie non è la minima quella, ne chemen dell'altre affligga e tormenti l'animo de' mortali; che poichè eglino hanno conseguito qualche coss desiderata da loro, e che eglino la posseggono, subitamente sono assalti da un grandissimo timore di non doverperderla tostamente, e da un ardentissimo desiderio di trovar qualche via e modo di possederla sempre sicuramente; il che forse dà loro stormento maggiore che non è il diletto ch'essi prendono del godere quel che eglino hanno innanzi così ardentissimamente desideratodi conseguire. Da queste tali passioni d'animo era in questo tempo travagliato papa Clemente, perciacobè avendo egli desiderato ardentissimamente non solo di: rimettere la casa de' Medici in Firenze, ma di farne ancora principe assoluto il duca Alessandro, e avendo con suo eterno biasimo conseguito l'uno e l'altro: di questi suoi desiderii, non restava mai di ricercare in che maniera egli potesse assicurar lo stato al duca Alessandro; il che gli pareva, siecome egli era in fatto, molto malagevole a fare, non solamente per esser quel governo ch'egli aveva messo in Firenze del tutto nuovo e violento a quella città, ma ancora per la natura dei cittadini, i quali sono naturalmente sediziosi e vaghi di nuovi governi: il che conoscendo benissimo, non dubitava punto, che la prima occasione che si porgesse loro, eglino non fossero per ingegnarsi con ogni industria, e per usare ogni forza per levarsi da dosso quel giogo ch'egli con tanta sua fatica e spesa e biasimo aveva loro messo sul collo. Faceva ancor temere il papa assai la gran quantità de' nemici scoperti ch' egli vedeva avere 'l duca Alessandro, e credendo (4) (siccome era verisimile) che molti più e di maggiore importanza se ne fossero per iscoprire contro al duca alla morte sua, e che quegli, i quali erano insin allora suoi nimici scoperti, fossero per macchinare in quel tempo contro al duca più sicuramente e con maggiore animo ch'eglino non facevano allora, impediti dalla grandezza sua, e dalla riputazione in che egli era salito per essergli succeduto felicemente la impresa di Firenze, e perchè Cesare non gli negava cosa alcuna per lo gran sospetto ch'egh aveva, che il papa non s'accordasse col re di Francia, siccome gli parcva ch'ei fosse volto a fare.

Queste difficoltà adunque, le quali noi abbiamo detto di sopra che si rappresentavano innanzi al pontefice; di vero eran grandi e atte a far temere ogn' uomo, persieuro e di grand' animo ch'egli si fosse stato, non che papa Clemente, il quale era di natura di povero cuore e pauroso; perchè egli, non gli parendo bastevole alla sicurtà e fermezza dello stato del duca Alessandro, l'avero acconsentito a i confini, agli esilii, alle prigioni, alle

<sup>1)</sup> Questó gerundio resta sospeso per mancanza del verbo principale.

morti, e finalmente alle rovine di tanti cittadini e di tante famiglie, di quante egli aveva vedute l'ultime miserie, nè l'aver anche fatto del tutto disarmare la città, pensò di fortificare e confermar lo stato al duca in due altre maniere; delle quali una fu che in Firenze si facesse una grande e bella fortezza, la quale non solamente desse riputazione alle cose del duca, ma ancora fosse un suo refugio in qualche tumulto repentino, e in qualche furor di popolo, che sopravvenisse: l'altra fu di veder s' egli poteva dar per moglie al duca Alessandro la Margherita d'Austria, figliuola naturale di Cesare, siccome più volte s' era tra loro ragionato di dover fare, e la Caterina sua nipote di sopra detta a Enrico secondo figliuolo del re di Francia, e allora duca d' Orliens, della qual cosa egli aveva cominciato a trattare con que' due cardinali che noi dicemmo di sopra che gli erano stati mandati di Francia a Bologna per ragionar seco di molte cose appartenenti al re di Francia e al re d'Inghilterra. Ed ancoraché egli per molte conietture dubitasse che se egli faceva il parentado col re di Francia, che lo imperadore non fusse per dare la figliuola al duca Alessandro, pure si deliberò con tutto questo di tirare innanzi il parentado col re di Francia, credendo poi con quel medesimo sospetto, il quale ei conosceva che Cesare aveva, ch' egli non si gettasse del tutto dalla parte de' Franzesi (perchè l'imperadore gli aveva concedute e comportate molt' altre cose, le quali se non fosse stato questo timore, ei non gli arebbe concedute nè comportate giammai), farlo anche acconsentire à questa d'imparentarsi seco, ancorchè egli avesse dato la sua nipote al duca d' Orliens; perchè egli nella partita sua di Bologna, e per tutto il viaggio ancora, cercò con ogni industria di persuadere a que' due cardinali franzesi, che l'accordo fatto in Bologna coll'imperadore era molto più in benefizio del re di Francia che di Cesare, perciocchè egli sebbene (1) s' era obbligato alla difesa degli stati che l'imperadore aveva in Italia, nondimeno molto più utile era al re di

<sup>4)</sup> Par che si debba leggere; sebbene egli,

Francia: per ogni rispetto, che Cesare licenziasse gli escreiti ch'egli aveva in Italia, che non potevano essere utili allo imperadore i soccorsi e gli aiuti che gli dovevano. esser mandati da'collegati, se Italia fosse da alcuno assalita; conciossiacosachè quegli eserciti erano insieme, e da potergli inviare subitamente dov'egli avesse voluto, ed eran fatti tutti di soldati vecchi ed esercitatissimi : laddove i soccorsi de'collegati s'accozzerebbono insieme malagevolmente, e sarebbono di gente nuova e non pratica alle cose della guerra; e spesse fiate avviene per negligenza, e talora anche per volontà di chi gli ha da mandare, ch'eglino non sono a tempo ad aiutar coloro che n'hanno di bisogno; e finalmente, come uomo sagacissimo, e grandissimo simulatore, si dimostrò con que' due cardinali di bonissimo animo verso il re di Francia, per poterlo più agevolmente tirare alle voglie sue, ed a imparentarsi seco.

E così durarono in Roma le pratiche degli accordi e del parentado tra 'l pontefice e 'l re di Francia quasi tutta la state dell'anno 4533; di maniera che essendo finalmente conchiuso l'accordo tra 'l papa e'l re di Francia, e'l parentado della nipote del papa col duca d'Orliens secondo figliuolo di quel re, come s' è detto di sopra, papa Clemente a ... d'agosto 'dell' anno di sopra detto fece partir di Firenze la nipote, e per mare inviarla a Nizza, dov' egli aveva convenuto di ritrovarsi poi col re di Francia e col duca d'Orliens marito della nipote, e quivi celebrare le loro nozze, e convenire insieme di tutto quello che volevan fare eglino da quivi innanzi. Parti dunque la duchessa Caterina; che oggi è regina di Francia, il giorno di sopra detto in compagnia di madonna Maria Salviati de Medici e Filippo Strozzi, con molta pompa, e arrivò a Nizza a... d'agosto. ed il settembre poi che venne, parti di Roma papa Clemente, e per la via diritta se ne venne a Montepulciano, e quindi per la Valdelsa e per il Valdarno di sotto n' ando a Pisa e a Livorno, senza passare per Firenze, dicendo non voler dare colla venuta sua spesa alla città: ma di vero ei non gli venne per l'odio e per il gran rancore ch' egli aveva con quella, per la cacciata de'nipoti, e per la guerra che gli era stata fatta l'anno 4530; ed al principio d'ottobre parti da Livorno, e per mare se n'andò a Nizza, dove arrivò a... d'ottobre, e gli trovò il re di Francia il quale lo raccolse con grandissimi segni di benevolenza e amicizia, e furono tra loro grandi amorevolezze, nel mezzo delle quali si fecero le nozze del figliuolo del re e della nipote del papa. E finite le nozze e 'l festeggiare, cominciarono a ragionar tra loro di cose di più importanza, delle quali una fu che il papa, come persona accorta ed avveduta che egli era, quando il timore non lo impediva, mostrò al re, che la maniera del guerreggiare ch' egli aveva tenuta insino allora coll' imperadore, era stata cagione di tutti quei danni che egli aveva ricevuti in Lombardia; perciocchè egli insino allora aveva passate l' Alpi, ed era sceso in quella provincia con grossissimi eserciti, ed aveva corsa tutta la campagna senza trovar riscontro nessuno; perchè gl'Imperiali, veggendo di non poter resistere a quelle forze ch' egli aveva, si ritirarono a i luochi forti, cercando di mandar la guerra in lungo, acciò ei venisse lor fatto una di queste due cose, o che i Franzesi si straccassero, e mancando loro le vettovaglie e i danari, fossero costretti da queste necessità ritornarsene in Francia, ed eglino allora potessero useire in campagna, e riacquistare tutto quel che l'empito e la furia de Franzesi aveva tolto loro, o veramente che mentrechè i Franzesi troppo arditamente scorrevano la campagna, si porgesse loro qualche occasione di poter fare dalle lor fortezze qualche fazione con tutti i loro vantaggi, siccome era avvenuto loro l'anno ventuno alla Bicocca, e l'anno ventiquattro a Pavia; onde s' egli mutasse maniera di guerreggiare, e andasse a poco a poco acquistando la campagna, senza lasciare cosa alcuna nemica indietro, o il meno che egli potesse, e fortificando di quelle cose che egli pigliava, quelle che egli paressero a proposito, non verrebbe nel correr la campagna così alla scapestrata, come egli aveva fatto insino allora, e nel mettersi arditamente nel mezzo delle terre de' nemici, a dar loro occasione di tentargli contra scaltrimento alcuno con loro vantaggio siccome eglino avevano fatto per lo passato, anzi potrebbe

þ

diffendere agevolmente tutto quello che egli avesse peeso, non su essendo lasciato indietro cosa nessuna nemica, e mandare anch' egli la guerra in lungo, e sostenenta; non bisognando a questo modo di guerreggiare tanti danarine tante vettovaglie, quante bisognavano al modo che egli aveva tenuto infin allora; onde egli poteva sperare che giornalmente gli si dovesse porgere occasione diacquistar qual cosa di nuovo, per le sedizioni e dississioni che sono tra gli Italiani, e per le stranezze che ill'Imperiali avevan fatto a i Lombardi.

Parve l'oppenione del papa vera al re di Francia, siccome ella era in fatto, onde ei volse l'animo all'impresa d'Italia, alla quale il pontefice lo confortò assai, narendorli che se i Franzesi riacquistassero lo stato di Milano, il che egli credeva che potesse agevolmente avvenire; col favore ch'egli disegnava far loro, di dover conchinder più facilmente il perentado del duca Alessandro con Cesare, e che lo stato del duca fosse per essere molto più sicuro in quella maniera, che se Italia fosse tutta, com'ella era allora, a devozione dell'imperadore; perciocchè possedendo il re di Francia lo stato di Milano, e Cesare il regno di Napoli, ciaschedun di questi due principi era per aver rispetto grandissimo al duca Alessandro, acciocchè egli non si gettasse del tutto in grembo all'altro, onde ei parcva verisimile che Cesare, non solamente non fosse per ricusare, ma per desiderare ancora d'averlo per genero, e che tutta Italia ancora fosse per istar molto meglio in questa maniera, che se l'imperadore solamente gli avesse che fare; perciocchè, poichè questa provincia già donna dell'altre, per le sue divisioni, e per essersi partita da quei modi di vivere che avevan tenuti già i suoi antichi, era ridotta a sì cattivo termine, ch' ei bisognava ch' ei gli stessero Oltramontani, meglio era che ve ne stessero due ehe uno, perciocchè l'uno per la gelosia dell'altro, come s'è detto di sopra, gli arebbe molto più rispetto, che s'egli vi fosse stato solo. Conchiusero adunque, che il re di Francia facesse la guerra in Italia, e il modo come dovesse farla, e convennero insieme di tutte l'altre cose che appartenevano all'uno e all'altro di loro (1); e dopo questi ragionamenti ch' erano stati tra loro, papa Clemente addi... d'ottobre parti di Nizza, ed a i... pur d'ottobre per mare arrivò a Livorno, e non ismontò in terra; onde il duca Alessandro, che di Firenze era venuto a Livorno a incontrarlo, lo andò a trovare alla galea, e quivi ragionò seco insino a mezza notte, ed allora essendosi levato vento a proposito dell' armata, egli si parti di Livorno, ed a'... di novembre giunse a Roma. Dove si notò in lui, che egli con gran sollecitudine e diligenza fece fare tutti quegli abiti ed adornamenti che si mettono a' pontefici quando eglino son morti; il che ei fece perchè egli avea tenuto grandissima amicizia con un santo monaco della riviera di Genova, il quale, oltre al papato, gli aveva profetato molte cose, le quali tutte gli erano avvenute siccome il monaco gli aveva detto prima; e trall'altre avendogli detto che egli morrebbe il medesimo anno che morrebb' egli, e nel tornarsene da Nizza, avendolo trovato morto, giudico di avere a morire anch' egli infra poco tempo, perchè ei fece fare, come s'è detto di sopra, tutte quelle cose che si mettono a i pontefici quando eglino son morti.

In Firenze in questo tempo si viveva universalmente di mala voglia, si per la novità del governo non usato giammai in quella città, si ancora per la violenza sua, veggendosi spesse fiate per ogni minima cagione capitar male ora questo cittadino, ed ora quell'altro; si ancora per i cattivi portamenti della famiglia del duca, e di quei soldati ch'erano alla guardia, i quali veramente erano seellerati; al che s'aggiugneva ancora, che il duca Alfessandro inverso le donne era disonestissimo, e non perdonava, per isfogar la libidine sua, nè alle sacre vergini, nè ad alcun' altra sorta o grado di donna; la qual cosa era cagione, conoscendo egli quanto ella è odiosa a ognuno, d'accrescergli quel sospetto, che la inovità del governo, e la natura della città gli arrecavano, sapendo egli molto bene, che la nobiltà, la quale era

<sup>1)</sup> L'ediz. cit. all'uno di loro; si corregge con quella di Leida e coll'Esempl. Magliab.

in quei tempi in Firenze, non erà mai per contentarsi d'ubbidirgli; conciossiacosache ancor v'avesse di quegli, di cui poco fa innanzi cgli cra stato poco meno che servidore; nè per sopportare quelle ingiurie che da lui nell'onore, e dagli uomini suoi in varie maniere eran fatte ora a questo ed ora a quell'altro cittadino; pure egli andava simulando il più ch'egli poteva, aspettando l'occasione d'assicurarsi, ed cra consigliato d'ogni cosa dal papa, senza la cui saputa egli non moyeva un passo: e per suo consiglio cercava con ogni diligenza di torre l'autorità a i cittadini, e ridurla tutta in sè, e rendevasi nell'audienze più agevole, e nelle risposte più benigno ch' ei poteva, e talora si ragunava co' suoi consiglieri per dimostrarsi d'animo civile e umano, e faceva far qualche provvisione che apparisse ed anche fosse in fatto in benefizio della città: delle quali una fu che lo spedale di Santa Maria Nuova, il quale è uno degli ornamenti della nostra città, dove sono raccettati tutti gli infermi d'ogni maniera, da i lebbrosi in fuori, e quivi date loro le spese, e medicati delle lor malattie da i medici, fisici e cerusici che medicano in detto spedale, i quali son sempre de' primi della città, essendo in disordine per la guerra passata, e avendo debiti assai, si fece a' 31 di marzo 1533 una provvisione, che Santa Maria Nuova non potesse esser costretta a pagare niun debito ch'ella avesse, se non tra quattr'anni, ogn'anno la quarta parte, e ch'ella non fosse obbligata in questo tempo a pagare interesse alcuno a i suoi creditori dei danari ch' ella aveva di loro in mano; e se gli proibì ancora per la provvisione di sopra detta, ch'ella non potesse obbligarsi a niuno, o far promessa alcuna a persona, se non per conto suo proprio; oltre di questo se gli proibì ch'ella non potesse pigliar più commessi; perciocchè a i tempi passati molti che non avevan figliuoli, davano allo spedale di Santa Maria Nuova una somma di danari, e convenivano collo spedale, ch' egli dovesse dar loro ogn'anno, mentrechè eglino vivevano, tanto grano, vino, olio ed altre cose necessarie alla vita loro, quanto pareva che dovesse aver di merito quella somma di danari che lo spedale riceveva da questi tali:

il che cra con gran danno e spesa sua. Deliberossi ancora per questa provvisione, che de' crediti che Santa Maria Nuova avesse con alcuno,; gli fosse, fatta, ragion sommaria, e che a i libri suoi si prestasse intera e indubitata fede in ogni corte dello stato di Firenze senza altra giustificazione ne approvazione d'essi libri; e, per maggior sovvenzione del luogo detto, si fece a cinque giorni d'aprile di quest' anno una provvisione, per, la quale si deliberò che d'ogni traino di legname, che si conducesse alla città, o appresso la citta quindici miglia, si pagasso una certa tassa allo spedale di Santa Maria Nuova, acciocche egli potesse stare aperto, e dar ricetto agli ammalati, e pagare i suoi debiti.

Ed a'venzette giorni di maggio di quest'anno si cominciò a cavar la terra, per gettar poi i fondamenti della fortezza ch'è oggi dove anticamente rer la porta a Faenza, la quale, come s'è detto di sopra, papa Clemente aveva deliberato che si facesse per sicurtà e, riputazione dello stato del duca Alessandro; e, Filippo Strozzi, il quale, come di sopra s'è detto, si dimostrava affezionatissimo al duca, ed il duca a lui, acciocchè ella si potesse murare, gli prestò una grossa somma di danari; sicchè di lui si può quasi dire il medesimo proverbio che i Greci dicono del tordo (2), ciò e ch'egli si genera la morte da se stesso, conciossiacosachè egli quattro anni di poi, o poco più, finisse in quella miseramente la vita sua.

Fecesi di poi a'trenta giorni di questo mese medesimo, per un'altra provvisione, grazia di nuovo a qualunque fosse stato condannato per qualche suo errore in danari o pena afflittiva del corpo, e a tutti coloro ancora, i quali avessero presa la grazia che s'era fatta l'anno 4530,

<sup>4)</sup> Κιχλα γένει αυτή κακόν, i. e. Turdus ipse sibi malum cacat. In eos dici solitum, qui ipsis ministrarent ezitii causam. Siquidem vicum, auctore Plinio, non proventi, mis maturatum in centre, ac reddium per avium alvum, maxime palumbium ac lurdorum. Erasmi Adaglorum Chil. I. Centur. I. Prov. LV. E. noi diciamo: Il tordo si fa la pania da se stesso; Yedl Monosinii Flor Ital. Ling. Lib. III. 450. Così dunque si dee legger qui, secondo l'E. di' L. e. l'Es. Magilab, e non del fagle, came porta l'ediz. clt. ...

e poi per sua trascuraggine o per altra cagione non

fosse stato notato al libro delle grazie.

E a i dicci giorni s'ordino che il monte di pietà potesse pigliare da ciascheduno che gliene volesse prestare, danari a interesse di cinque per centinaio l'auno, per poter col medesimo interesse sovvenire alle necessità dei poveri, ed obbligossi a quegli che mettevano lor danari in sul monte di sopra detto, non solamente tutte l'entrate della città, ma i beni e la persona ancora di quegli ufficiali che tempo per tempo avesser cura di questo monte.

E perchè quasi în tutte le zecche della Cristianità si era cominciato a lasciar di battere i fiorini d'oro e a battere scudi, i quali son d'oro manco fine che non è 'il fiorino, conciosiache questo sia di carati ventitre e sett'ottavi di finezza, e qualche cosa meglio, e lo scudo che si cominciò a battere allora, e oggi ancora si batte, 'sia di ventidue carati, di qui nasceva che i fiorini che si battono nella zecca di Firenze, erano subitamente portati fuora della città e disfatti dall'altre zecche vicine, è battutone scudi con grande utilità di chi gli faceva battere, ma con grandissimo danno della città, la quale 'in questa maniera si votava d'oro; per questa cagione a i sette di novembre di quest'anno si vinse una provvisione, che nella zecca di Firenze si cominciasse a hattere scudi alla lega di sopra detta, acciocchè questa moneta rimanesse in Firenze, non vi essendo utile alcuno a disfarla, e per conseguente nella città fosse più dovizia d'oro che non gli era.

Solevasi da questo tempo indietro mandare a Pisa bgn'anno tra gli altri un maestrato di quattro orrevoli cittadini, i quali si chiamavano consoli di mare, ed avevan cura dell'entrate delle dogane di Pisa e di Livorno, e facevan le spese ch'era di mestieri fare in quei luoghi, ed erano oltre a di questo giudici delle differenze civili che nascevano fra i mercatanti che sono in quelle terre; e quando lo studio di Pisa era aperto, uno dei consoli di sopra detti gli aveva cura, e dava avviso agli ufficiali di studio, che allora si facevano in Firenze, dell'essere e delle bisogne dello studio, e delle

qualità e del modo di procedere de dottori e degli scolari. Il duca dunque, e per iscemarsi parte di quel salario che si dava a quel magistrato de' consoli, e per levar più autorità a i cittadini, ch'egli poteva, e ridurla a sè, fece fare una provvisione addi sette di novembre. dell'anno 1533, che il maestrato de' consoli di mare non si facesse più, ma in suo scambio si facesse un provveditore di Pisa, il quale avesse quella medesima autorità che avevano i consoli di mare, ed oltre a di quella di poter vendere all'incanto, con più utilità ch'egli poteva, tutte le gabelle di Pisa e di Livorno a qualunche gli dicesse su; ed ordinò ehe in Firenze si creasse di nuovo il maestrato degli uficiali di studio, il quale fosse di quattro eittadini, ciascun de' quali fusse almeno d'età di trentacinque anni, ed a questo maestrato il provveditore. di sopra detto avesse a riferire tutte le faccende sue, e da esso avesse aver l'ordine di tutto quello ch'egli dovesse fare: il qual magistrato non si fece poi altrimenti, onde tutta l'autorità de' consoli di mare si rimase nel provveditore di sopra detto. Veddesi poi in processo di tempo, che il dare tant' autorità a un uomo solo. quanta ebbe allora il provveditore di Pisa, non era bene; perchè il duca Cosimo di poi l'anno 1551 addi primo di novembre ritornò all'ordine antico, e rifece i consoli di mare, ma dove egli erano anticamente quattro, egli ordinò ehe se ne facesse solamente due, come aucor oggi si seguita di fare.

E perelè tra gli altri ordini cattivi antichi, che sono stati e sono ancora oggi in Firenze, ne è uno, sebbene, egli è in buona parte corretto, il quale è stato sempre, biasimato e fuggito, e meritamente, da chiunque la seritto delle repubbliche, o ordinatole, cioè clie i maestrati si traggano per sorte; ed essendo in Firenze un maestrato di non poca importanza di quattro cittadini, il quale ha cura che i beni e sustanze de pupilli sian ben governate, e con più utilità loro, e meno spesa che, sia possibile; onde a questo maestrato si dice gli ufi, ciali de' pupilli, e si traeva anticamente per sorte, perchè talora avveniva ch' egli eran tratti di quell' uficio quattro uomini deboli, i quali nè per autorità, nè per,

wealth a form at a more or a long to the great and a selling

intelligenza o pratica delle cose del mondo, erano attia a far le faccende de' pupilli con quella diligenza e considerazione che bisognava loro; perciò si deliberò, in questo medesimo giorno, che per l'avvenire degli uficiali de'pupilli due se ne facessero a mano, e due se ne traessero per sorte; acciocche in quel maestrato fossero sempre mai due uomini, i quali per prudenza e per ogn'altra qualità fossero atti a fare che le cose de' pupilli s'amministrassero fedelmente e con diligenza.

L'anno 1530 di poi che fu fatto l'accordo col pontefice e coll'imperadore era stato confinato in vari luoghi d'Italia, e fuori d'Italia ancora, un gran numero di cittadini per tre anni continui, con questa condizione ch'eglino non potessono tornare da quei confini in Firenze, s'ei non avevan licenza dagli otto di guardia e balia per un lor partito con tutte le fave nere; perciò, essendo di già passati i tre anni, fu dato autorità al magistrato di sopra detto di rivedere tutti quei confinati, e a quegli che fossero vivi, di confermare o di rimutar loro i confini, o veramente di liberarnegli; perchè gli otto sappiendo l'odio che papa Clemente ed il duca Alessandro portavano a quei cittadini, e che la intenzion loro era di perseguitargli tanto, ch'eglino a poco a poco gli spegnessero tutti, se possibile era, niuno ne liberarono da i confini, a pochi confermarono il confino medesimo ch'eglino avevano avuto prima, e a molti lo rimutarono, e gli riconfinarono di nuovo, per lo più in luoghi molto più aspri e molto più scomodi che non eran quegli dov'eglino erano suti confinati la prima volta; il che essi fecero, oltre le ragioni di sopra dette, perciocche molti di quei confinati colla loro industria avevano cominciato a far delle faccende e mercatantare in quelle terre nelle quali egli erano stati confinati; laonde per tor loro quegli avviamenti ch'ei s'erano acquistati colle loro fatiche, ei furono di nuovo riconfinati dagli otto in quei luoghi, dove non solamente ei non avevano avviamento alcuno, ma dove ei non potessero anche in maniera alcuna farne, e per conseguente fossero quasi costretti a morirsi di fame e di stento : per la qual cosa molti di loro si rimasero in quei luoghi dove egli erano stati confinati la prima volta, e furono fatti ri-

begli.

Era durato molti anni e durava ancora nella città di Firenze un maestrato di due cittadini, il quale si chiamava massai di camera, che tenevan conto di tutte le condennagioni vecchie, ch'erano state fatte a chi aveva fatto qualche errore, e avevano autorità di comporre queste così fatte condennagioni con coloro a cui ell'erano state fatte, in tanto l'anno, e di sgravare ancora i condennati di qualche parte della loro condennagione, secondochè pareva loro ragionevole, ed avevano oltre a di questo cura di tutte le scritture pubbliche d'ogni maniera, purchè fussero vecchie, ed era maestrato orrevole e (1) che teneva grado nella città. Questo maestrato insieme con i suoi ministri fu a' sci giorni di marzo di quest'anno levato via del tutto, e l'ufizio loro fu dato a i capitani di parte guelfa, da quello che faceva il lor camarlingo in fuora, una parte del quale fu ordinato che facesse il camarlingo delle graticole, e l'altra il camarlingo degli uficiali di torre, ch' era un maestrato nella nostra città, il quale anticamente giudicava le differenze che nascevano tra gli uomini per conto delle case e delle vie, ed avevano cura che le strade si racconciassero, quando l'eran guaste e rotte, e che i fiumi non facessero danno a quei pacsi per i quali ei corrono, ed oltra di questo tenevano conto di que' beni e di quelle sustanze de' rubelli, ch'erano incorporate per lo comune; il qual macstrato fu poi l'anno 4549 tolto via dal duca Cosimo, e l'ufizio loro dato a i capitani di parte guelfa, e aggiunto al lor maestrato due cittadini, i quali si chiamano ufiziali de' fiumi, perciocchè eglino hanno particolar cura di quegli, e ragunansi insieme co' capitani di sopra detti, e concorrono a tutte le loro deliberazioni ed a tutte le sentenze ch' e' danno: sicchè il maestrato de' capitani di parte guelfa, dov'egli era fatto d'otto cittadini, divenne composto, siccome egli è ancora oggi, di dieci.

<sup>1)</sup> Manca nell'E. C. questa congiunzione, che prendiamo dalla stampa di Leida.

Attesesi in questa vernata a festeggiare assai, e metter tavola alle gentildonne per compiacere al duca Alessandro, il quale si ritrovava volentieri dove erano brigate di donne, per avere comodità d'adempire con loro in qualche modo le voglie sue: e da queste feste naeque oceasione di scoprir finalmente del tutto il malvagio animo di Filippo Strozzi e de' figliuoli inverso il duca, e del duca inverso di loro. Era la Luisa figliuola di Filippo Strozzi, e moglie di Luigi Capponi, allora non meno per virtù e per costumi, che per nobiltà di sangue e per ricehezze chiaro ed illustre nella nostra città: questa non meno onesta e virtuosa, che bella, nobile e di leggiadre maniere, cra invitata a tutte quelle feste che si facevano; onde avvenne ehe avendo Guglielmo Martelli, giovane nobile e molto familiare del duca Alessandro, tolto per donna la Marietta figliuola di Niccolò Nasi, fu richiesto dal duca di fare nella casa de' Nasi una cena e una veglia, il che egli fece prestamente, e ordinò ch'ei gli fosse invitata la Luisa di sopra detta, la quale v'andò cortesemente. Il duca Alessandro v'andò aneh'egli, a quella festa, in masehera, vestito a uso di monaca, e tra gli altri ch'ei menò seco vestiti del medesimo abito ch'egli era, fu Giuliano Salviati, uomo di cattiva vita e di biasimevole stato. Questi avendo moglie di non molta buona fama (1), e desiderando che tutte l'altre avessero il medesimo nome che aveva la sua, si messe in sulla veglia alla Luisa appresso, e le usò qualche parola, e fecele qualche atto degno di lui, ma non già di lei ; perchè ella, come onestissima e di grande animo, con parole altiere e piene di sdegno, lo ripinse indietro; ma egli, come sfacciato e senza vergogna, la mattina che essendo finita la festa, la quale era durata insino al giorno, la Luisa voleva montare a cavallo per ritornarsene a casa, le si fece incontro per aiutarla eavalcare, e le disse delle medesime parole, e le usò di quei medesimi atti ch'egli aveva usati la notte in sulla festa; dalla quale gli fu eon grandissimo sdegno risposto quello eh ei meritava: pure la cosa si passò,

<sup>1)</sup> La Ginevra figliuola di Agostino Chigi.

e non ne sarebbe forse seguito altro, se a Giuliano fosse bastato lo avere usato discortesia a una gentildonna com'era quella, e non se ne fosse poi anche ito vantando, siccome egli fece in questa maniera: È ogn'anno tutti i venerdi di marzo conceduto dalla santa Chiesa romana perdono di colpa e di pena di tutti i suoi peccati a qualunche persona che visita il tempio di San Miniato, il quale fu fatto dalla contessa Matelda, e in quel tempo era abitato da i monaci di Montoliveto, ed il tempio di San Salvadore, che ancora oggi è tenuto da i frati di san Francesco Osservanti, e già fu edificato dalla nobilissima famiglia de' Quaratesi, i quali templi ambidue sono posti in sul monte cognominato da san Miniato martire, il poggio di san Miniato. A queste duc. chiese dunque concorre in questi giorni di sopra detti, e massimamente la mattina innanzi desinare, quasi tutta la nobiltà di Firenze d'uomini e di donne : onde molti artefici gli vanno, e gli rizzano delle botteghe, come si fa a una fiera, e gli portano delle mercatanzie; perchè molte gentildonne, quando tornano da quelle chiese, si fermano a vedere le robe che gli artefici gli hanno portate, e talora a comperare anche qual cosa, e per le lor serve o famigli se le mandano a easa: onde intorno a queste botteghe si fermano de' gentiluomini per veder tornare le brigate delle donne dal perdono, e vederle comperar delle cose, e per motteggiar talora onesta-mente qualche lor parente o vicina. Essendo dunque innanzi a una di queste botteghe un cerchio di gentiluomini, dove erano messer Lione Strozzi cavaliere Ierosolimitano prior di Capua, fratello della Luisa di sopra detta, e Giuliano Salviati, ella passò in compagnia di cert'altre gentildonne, che tornavano tutte insieme da pigliare il perdono, e veggendo Giuliano Salviati la Luisa, come uomo leggieri e di poco cervello, si vantò quivi pubblicamente di quelle discortesie ch'egli aveva fatte e dette il carnovale passato alla Luisa in casa Niccolò Nasi, e forse di molto più ch' egli non aveva fatto e detto, ed oltre di questo disse che voleva giacer seco a ogni modo. Udi il priore, e disse: Giuliano, io non so, se tu sai ch'ella è mia sorella : rispose allor Giuliano

che molto bene lo sapera, ma che le donne tutte eran fatte per giacersi cogli uomini, e perciò si volera giacer seco a ogni modo. Turbossi fieramente il priore, e non rispose altrimente; ma la notte che segui i tredici giorni, di marzo, avvenne che circa a tre ore di notte tornandosene Giuliano Salviati dal palazzo de'Medici a casa a cavallo, quando fu in quella via che dalla piazza delle Pallottole sbocca nella via de' Balestrieri, fu assalito da tre sconosciuti, e datogli una fedita in sul viso, e una in una gamba, della quale egli rimase poi per sempre storpiato, e così fu lasciato da loro in terra abbattuto come una pecora, e da certi vicini fu portato in una casa quivi vicina a Santa Maria in Campo.

Intese il caso il duca Alessandro, e dimostrò ch'egli gli dispiacesse fieramente, e partissi dal palazzo de'Medici, e in persona venne a visitarlo, ed a ragionar seco in quella casa dov'egli era stato portato, e parlò seco un pezzo; di poi si parti, e di nuovo ritornò di quivi a poco a favellar seco nella medesima casa dove gli aveva parlato la prima volta, e dissesi allora pubblicamente, che Giuliano Salviati gli aveva detto che non aveva conosciuto chi l'avesse fedito, ma che aveva ben veduto ch'egli eran tre, de'quali ve n'eran due grandi e un piccolo. Usò il duca Alessandro ogni diligenza per ritrovare chi avesse fedito Giuliano, e fece la mattina de' quattordici di marzo mandare dagli otto un bando sotto gravissime pene, contro a chi avesse dato a Giuliano, o veramente sapesse chi l'avesse fedito; e non si trovando chi gli avesse dato, o chi ne sapesse cosa alcuna, furon presi per conghiettura, e messi in prigione, Tommaso Strozzi cognominato Masaccio, il quale divenne poi per mezzo di messer Lione Strozzi cavaliere Ierosolimitano, e Francesco de'Pazzi, perciocchè quegli era piccolo di persona, sebbene fermo e gagliardo, e questi era grande e aiutante della persona, e ambidue amicissimi di tutti i figliuoli di Filippo Strozzi. Furono costoro esaminati dagli otto diligentissimamente, nè mai per diligenza che quel maestrato usasse nell'esaminargli, si potette ritrovare ch' eglino fossero stati quegli che

avessero fedito Giuliano: perciocchè Francesco de Pazzi provava manifestamente, che a quella medesima ora che Giuliano era stato fedito, egli era in casa Lorenzo de Medici, che uccise poi il duca Alessandro, e quivi aveva cenato, e trattenutosi gran parte di quella notte in compagnia di certi altri gentiluomini, i quali tutti facevan fede che così era la verità: e Tommaso Strozzi prevava che a quell'ora medesima era stato dietro a i suoi piaceri amorosi in luogo molto lontano da quello dove Giuliano era stato ferito. Per la città si credeva che quegli che avevan fedito Giuliano, fossero stati, i due grandi, Piero Strozzi e Francesco de' Pazzi, e il piccolo, Tommaso Strozzi, e così si diceva anche pubblicamente.

Il duca Alessandro, il quale arebbe voluto che Piero Strozzi fosse stato preso e messo in prigione come gli altri due, di cui dicevasi e credevasi pubblicamente ch'eglino avessero fatto quell' effetto, e che gli otto avessero in questo caso usato tutta quella severità che usar si potesse; per non essere infastidito co'preghi dagli amici degli Strozzi, e da'suoi, e per dimostrare ch'egli voleva lasciar questa causa del tutto in potestà del magistrato, se n'andò a Pisa, e agli otto mandò a dire che cercassero con ogni diligenza di ritrovare chi avesse fedito Giuliano, e che se eglino lo volessero ritrovare, ch'eglino lo ritroverebbono in ogni modo; e seco andò Piero Strozzi; e non si trovando, mentreché il duca era a Pisa, chi avesse dato a Giuliano, e crescendo ogni giorno più il romore, che Piero Strozzi con quei due altri giovani ch'erano in prigione, erano stati quegli che avevan commesso quell'errore; Piero Strozzi andò a trovare il duca, e gli disse ch'aveva inteso d'essere infamato d'aver dato a Giuliano, la qual cosa non era vera, siechè egli voleva ritornarsene a Firenze per rappresentarsi dinanzi agli otto, e giustificarsi. Il duca gli rispose che andasse e giustificassesi, perciocchè s'ei si trovava chi lo avesse fedito, lo farebbe gastigare severissimamente, qualunque egli si fosse.

Compari Piero Strozzi innanzi agli otto, e, secondochè si disse allora, non tanto per giustificarsi di non aver dato a Giuliano, quanto per aiutar Francesco de'Pazzi e Tommaso Strozzi, di cui egli dubitava che non fosserò tormentati dagli otto, per la pubblica voce e fama ch'eglino avevano addosso d'aver fatto quell'eccesso; onde se egli compariva innanzi a quel magistrato, e si metteva in carcere, avendo il medesimo grido addosso che avevano quegli altri due, e potendo forse meno giustificarsi di loro, non essendo messo egli al tormento, il che ei teneva per certo, per quel rispetto ch' ci eredeva che gli fosse per essere avuto, siccome fu , pareva anche ragionevole che quegli altri due , i quali si giustificavano molto bene, non dovessero anche eglino esser tormentati. Fu adunque Piero Strozzi sostenuto dagli otto, e messo nella camera del capitano dei fanti, e quivi poco di poi mandato a esaminarlo ser Maurizio da Milano allora eancelliere degli otto, uomo crudelissimo e di malvagi costumi, di cui nondimeno il duca Alessandro si fidava molto. Questi cominciò da prima, contro alla sua natura, molto benignamente e con buone parole, a veder s'ei poteva cavar di bocca a Piero Strozzi, s'egli aveva dato a Giuliano, o s'egli era stato fedito da altri per ordine suo; nè potendo trarne cosa aleuna, gli lasciò da scrivere, acciocchè egli scrivesse tutto quello che sapeva di questo fatto (siccome è usanza di fare in Firenze, quando s'ha esaminare qualche uomo nobile e di gran riputazione, sopra, a qualche caso di stato), e partissi. Piero Strozzi in cambio di scrivere il caso di Giuliano Salviati , scrisse un sonetto, nel quale egli diceva una grandissima villania a ser Maurizio, e mandollo agli otto, i quali disputarono tra loro quel che eglino dovessero fare in quel caso, ed ebbevi di quegli, i quali volevano collare Piero Strozzi per ritrovare la verità di questo fatto, come si vedeva ch' era il voler del duca, al quale si doveva aver molto più rispetto che a Piero Strozzi; altri considerando l'amicizia, i parentadi, e l'altre grandi e rare qualità di Piero Strozzi, dicevano che questo era un metter sottosopra Firenze, e massimamente ch' ci non avevano indizi tali eh'egli si fosse ritrovato a fedir Giuliano, che fossero bastevoli a tormentarlo, e non im-

portava anche tanto il caso, ch'ci meritasse che un uomo somigliante a Piero Strozzi con sì piccoli indizi e sì dubbi, come eran quegli ch'egli avevano, ch'ei si fosse trovato a dare a Giuliano, si dovesse tormentare: perciecchè finalmente questo non era altro che lo essere stato fedito un privato cittadino come gli altri, e in luogo ordinario, e non in un tempio, nè in piazza, o in Mercato Nuovo, sicchè assai era l'aver tenuto per questo in prigione un uomo di quella qualità ch' era Piero Strozzi tanti giorni, quanti eglino l'avevano tenuto, e tenerlovi ancora: ed in queste dispute consumarono più giorni senza pigliare deliberazione alcuna di lui; pur finalmente deliberarono che Bartolommeo del Troscia uno degli otto, che s'era offerto d'andare a esaminarlo, gli andasse, e vedesse quello che poteva ritrar da lui. Costui adunque andò, e cominciò a volerlo esaminare sopra questo caso pure a parole; per la qual cosa sdegnatosi Piero gli rispose superbamente, ed egli per l'autorità del maestrato ch'egli aveva, gli cominciò a parlare con manco rispetto ch'egli non gli aveva ragionato prima, di maniera ch'ei non ritrasse cosa alcuna da lui; anzi Piero Strozzi gli disse al da sezzo quasi bravandolo, che come ei fosse fuora di quell'uficio, ei sarebbe Bartolommeo del Troscia, ed egli sarebbe Piero Strozzi. Perchè egli se ne tornò a' compagni, e riferì loro ch'ei si faceva beffe dell'ufizio, onde il maestrato rimase nelle medesime confusioni e differenze ch' egli era innanzi che Bartolommeo andasse a esaminarlo, e non pigliava partito alcuno di questa causa: di maniera che Piero Strozzi sdegnato e spinto da quella sua alterezza, quasi disprezzando quel maestrato, gli scrisse un sonetto pregandolo che lo spedisse, perocche egli non era però nato della feccia del popolazzo di Firenze, onde egli avesse a essere bistrattato in quella maniera, sicchè l'ultimo verso del sonetto diceva:

Ch'io non son però quel, c'ha in guardia gli orti. Venne finalmente da Roma una lettera di papa Clemente, a'cui eta stato seritto come questo caso era successo, per la quale egli faceva intendere al duca, che ordinasse agli otto che gli cavassero tutti di prigione, e gli lasciassero andare senza cercar più oltre, e però addi trenta di marzo del 34 fu cavato di prigione Piero Strozzi, dove si trovò scritto di sua mano nel muro della prigione questo terzetto.

> Qui Piero Strozzi a mattana sonò, Perch'ei colevan ch'ei dicesse sì: Ei nollo disse, perch'egli era no.

E per conseguente furono nel medesimo tempo lasciati Francesco de' Pazzi e Tommaso Strozzi , e certi altri uomini di poco conto servitori degli Strozzi , i quali erano stati presi insieme con quegli tre detti di sopra, per intendere da loro se eglino sapevano cos'alcuna di

questo caso.

Credettesi nondimeno allora per ognuno, che quei primi tre fussono stati quei che avessero dato a Giuliano: pure in processo di tempo si chiari che Francesco dei Pazzi non gli aveva colpa alcuna, sicche si credette allora, come ancor oggi si crede, che quei tre i quali avevan fedito Giuliano fossero stati Piero Strozzi, il prior suo fratello e Tommaso Strozzi, ancorchè nulla se ne sia saputo di certo giammai, e Picro, mentre ch' egli visse, negò sempre d'essersi ritrovato, e Giuliano Salviati, come uomo leggieri e vano, dopo la morte del duca Alessandro diceva pubblicamente, che il duca era stato quegli che l'aveva fedito, e dimesticossi cogli Strozzi di maniera, che spesse fiate dormiva nella medesima camera nella quale dormiva il priore di Capua : di che egli ne fu dagli amici suoi più volte ripreso. Stavansi Piero Strozzi e Francesco de'Pazzi, poiche furono usciti di prigione, per Firenze, e per coprir lo sdegno che egli avevan preso col duca Alessandro, per essere stati fatti da lui mettere in prigione, lo corteggiavano pure in lucco, siccome faceva ancora Filippo Strozzi. Quando Giuliano Salviati era di già guarito delle sue fedite. usei di casa coll' arme, siccome egli andava anche innanzi ch'egli fosse fedito; perchè Piero Strozzi e Filippo suo padre, e Francesco de Pazzi insieme con loro, veggendo i favori che'l duca aveva fatti e continovamente faceva a Giuliano Salviati, cominciarono ad aver sospetto ch' egli non volesse per mezzo suo assicurarsi di loro, siccome egli voleva fare, e temendo che'l duca non si volesse servire a quest' effetto dell' opera d' Alamanno Salviati, giovane allora di grandissima riputazione, e parente di Giuliano, deliberarono che Piero Strozzi parlasse ad Alamanno e si giustificasse seco, ch' egli non aveva fedito Giuliano, e non sapeva cos' alcuna di chi se gli avesse dato; laonde e' gli fece intendere per Pandolfo Martegli, giovane allora di grand'animo, che delle armi si conosceva assai, ed era, siccome è ancor oggi, amico grande d'Alamanno, che arebbe desiderato di parlargli in qualche luogo segreto, di maniera che il duca Alessandro non sapesse cosa alcuna di questo lor ragionamento. Elessero adunque d'essere una sera di notte insieme da' fondamenti di Santa Maria del Fiore, dove stettero a ragionare soli circa due ore, e partitosi Piero Strozzi, Alamanno ritrovando poi Pandolfo, si lodo seco assai della cortesia di Piero, e gli disse che rimaneva giustificato di lui, e che credeva certo, che egli non avesse che fare nel caso di Giuliano, e dimostrò ancora nel ragionare, che i modi di Giuliano Salviati gli dispiacessero fieramente, e che perciò non teneva conto di lui.

Pochi giorni dopo che Piero Strozzi ebbe avuti questi ragionamenti con Alamanno, e che Giuliano Salviati era uscito di casa guarito, sebbene storpiato d'una gamba, e' disse una mattina al duca Alcssandro, che per giustificarsi dell'imputazione che gli era stata data dell'aver fedito Giuliano Salviati, s'era rimesso nelle mani degli otto, e stato in carcere quanto quel magistrato aveva voluto; ora che vedeva che Giuliano aveva collera seco. e non si teneva giustificato; per tanto, che pregava sua eccellenza, che volesse in qualche modo provvedere alla sicurezza sua, o concedendogli licenza di portar l'armi, siccome aveva Giuliano, o almeno dargli licenza che egli se n'andasse dove più gli piacesse. Il duca Alessandro gli disse che se egli se ne voleva andare, che se n'andasse, credendo forse ch' egli stesse, dopo che egli aveva avuto la licenza di partirsi, qualche giorno in Firenze, e in quel tempo aver comodità di farlo uccidere a Giuliano Salviati, o a qualcun altro sotto nome suo. Ma egli, poichè ebbe avuto la licenza dal duca, subitamente se n'andò a casa, e tolse le cavalle delle poste, e insieme con Francesco de' Pazzi se n'andò in Romagna, laddove era presidente Bartolommeo Valori amico grande del padre, il quale poco di poi si trasferi cogli altri suoi figliuoli anch' egli in Romagna, e quindi se n'andò a Roma, dove stettero insino alla morte di papa Clemente; ed in questa maniera nel fine dell'anno 1533 e nel principio del 1534 si scopersero manifestamente quelle ire e quegli sdegni che di poi quest'anno medesimo per la morte di papa Clemente, cominciarono a produrre quei dolorosi effetti che di sotto si racconteranno.

In questo tempo papa Clemente aveva cominciato in Roma a rappiccare la pratica del parentado del duca Alessandro con Cesare, il quale temendo, come di sopra s'è detto, che il pontesice non si gettasse dalla parte de Franzesi, vi porgeva orecchie; e delle condizioni che egli aveva accettate, una era che egli prometteva di spendere dugento migliaia di fiorini in un' entrata di diciottomila fiorini l'anno per madama Margherita sua figliuola naturale, la quale doveva esser moglie del duca 'Alessandro: c dell' altre condizioni s' andava trattando, e sarebbesi forse conchiuso questo parentado con più utile e con più onore del duca, e più presto ancora che egli non si conchiuse di poi, e sarebbesi anco assicurato molto più lo stato suo, ch'egli non s'assicuro, se non sopravveniva la morte del papa, perciocchè questa era la maggior cura e maggior pensiero che egli avesse; perchè avendo lungo tempo cerco Alfonso da Este duca di Ferrara di convenir seco delle differenze che erano intra loro per conto di Modona e di Reggio, delle quali eglino avevan fatto compromesso in Carlo V imperadore, il quale aveva lodato in favore del duca di Ferrara, al quale accordo il papa non aveva mai voluto ratificare, parendogli che fosse, siccome egli era in fatto, molto contro alla dignità sua; onde l'accordo stava così sospeso, ed il papa ed il duca s'andavano trattenendo l'un l'altro, cercando il duca d'addolcire e

mitigare l'acerbo animo del papa quanto egli poteva il più, acciocchè per qualche occasione che fosse venuta. egli avesse ratificato all'accordo di sopra detto; ed il papa coprendo lo sdegno, ch' egli aveva col duca, acciocchè, se qualche occasione gli fosse porta, egli avesse potuto assalirlo più sprovvedutamente che fosse stato possibile, per torgli quelle due città, e renderle alla Chiesa. In queste sospezioni d'animo adunque, e in queste simulazioni di benevolenza, papa Clemente, il quale, come s'è detto, non pensava a cosa alcuna più che ad assicurare lo stato al duca Alessandro, ed a spegnere (4) e consumare in qualche modo i nimici suoi, pensò di valersi a questo suo disegno dell'opera del duca di Ferrara; per la qual cosa, veggendo egli che per tutto lo stato di quel signore, e specialmente in Modana ed in Ferrara, s' erano ridotti e avviati dimolti Fiorentini, parte confinati e parte ribelli, avendo col mutare de' confini tolto via i confinati, pensò di levare di quello stato anche i ribelli. Onde e' fece fare una convenzione tra il duca Alessandro e messer Francesco Guicciardini, il quale era allora vicelegato di Bologna, e Bartolommeo Valori, ch' era presidente della Romagna, da una parte, ed il duca di Ferrara dall'altra. che niuno confinato, o fuoruscito fiorentino, bolognese o romagnuolo potesse stare in sullo stató del duca di Ferrara, ne alcun fuoruscito ferrarese potesse stare in sullo stato di Bologna, di Romagna, nè di Firenze. Nè si contentò papa Clemente d'aver proibito l'anno 1532 a tutti i confinati fiorentini lo abitare in Roma, Vinegia, Genova e Ancona, e quest' anno di far cavare dello stato di Ferrara tutti i ribelli del duca Alessandro, se e' non gli faceva anche infamare di tutte quelle maniere di cattività, delle quali si possono infamare gli uomini: onde c'fcce che nel bando il quale mandò il duca di Ferrara, per notificar loro che si partissero dello stato suo, siccome per la convenzione di sopra detta egli era obbligato di fare, si dicesse che tutti i

L'ediz. cit. ha spegnare; errore bonariamente accolto daf ristampatori Milanesi.

Fiorentini fuorusciti, ladri, assassini, e di cattiva vita e vituperosa si dovessono partire fra dicei giorni dello stato suo; per la qual cosa que' Fiorentini ribelli; che si trovavano allora in Ferrara, si ristrinsero insieme, e deliberarono andar tutti insieme al duca, e che uno di loro chiamato Giovambatista Busini, a cui per sopprannome si diceva Gano, per parte di tutti ringraziasse quel signore de' buoni trattamenti ch' erano stati lor fatti in sullo stato suo insino a quel giorno, ed anchie lo giustificasse (1) ch' eglino non erano di quella vita, nè di que' costumi di che egli erano stati infamati in sul bando ch'era andato. Costui dunque essendo stato, benchè con qualche difficoltà, introdotto al duca da messer Agostino de' Mosti suo cameriere, disse queste parole:

« Noi potremmo, illustrissimo signore, esser meritamente infamati d'ingratitudine, vizio più che alcun altro biasimevole in ciascheduno, e massimamente in coloro che fanno professione di amatori della libertà, siccome facciamo noi, se innanzi alla partita nostra di Ferrara noi non ne venissimo a ringraziare l'eccellenza vostrade molti benefizi e grandi, che noi abbiamo ricevuti da lei e da' suoi ministri nelle terre sue : perciò questi miei compagni ed io insieme con loro, già cittadini, e non vili, d'una delle prime città d'Europa, ma oggi scacciati dalla patria nostra, poveri, senz' amici e senza parenti, nè per alcuna nostra cattività, ma solamente per aver voluto con ogni nostro potere difendere la libertà della patria nostra, come pare che sia richiesto. a ogni buon cittadino, vegnamo umilmente a' piedi di quella per riconoscerci suo' debitori dell' averci tanto benignamente ricevuti nello stato suo, e dell'averne si amorevolmente trattati, com' ella ha fatto insinattantochè quell'odio e quella crudcltà che ci serra fuor della città

<sup>1)</sup> Gli editori di Leida leggono: li giustificasse, per non sapere che questo verbo ha talvolta il valore di Far capace, Sincerare. Di qui i modi: rimaneva giustificato di lui — non si teneva; giustificato, che abbiamo veduti qui addietro.

nostra (1) glien' ha conceduto; ed offerirle insieme (poichè l'esilio ehe noi sopportiamo a torto, ei ha tolto ogn'altra cosa da noi più caramente diletta) di pregare Dio ottimo e grandissimo per la sua felicità e grandezza, e di raccontare in tutti que' luoghi, dove l'infelicità nostra ci guiderà, a quegli uomini che gli saranno. la giustizia e la pietà sua; ed ora, per non mancare à noi medesimi, ne alla giustizia della causa nostra, che le facciamo intendere (che che se le abbia detto di noi quegli che ha praticato seco questa convenzione che ella ha fatto col duca Alessandro, il presidente di Romagna e il vicelegato di Bologna) che circa trecento cittadini che noi siamo fuora di easa nostra, non facemmo cosa brutta giammai, anzi siamo sempre mai vissuti onestamente e cristianamente, del che le possono far fede dimolti gentiluomini ehe ei conoscono qui in Ferrara ed in Modana aneora; laddove la maggior parte di noi ha fuggito quell'ira e quella malvagia volontà, che senza alcuna giusta o ragionevol eagione ei ha perseguitato già quattr' anni, e continuamente ne perseguita. Duolei assai, illustrissimo signore, dover partire dello stato di vostra eccellenza; e lo imputiamo un nostro secondo esilio (2) oltre al primo, non solamente per dover noi

1) Mostra il Varchi a più di un segno ch'ebbe in questo passo a maestro chi disse:

> Se mai continga ehe 'l poema sacro, Al quale ha posto mano e cielo e terra, Si che m'ha fatto per più anni maero, Vinea la crudellà che fuor mi serra

Del bello ovile, ec.

PARAD. XXV.

Ma i gran maestri di Leida gli insegnano che dovea qui dire; ci tiene fuori della città nostra.

2) Gii Editori di Leida, secondo la loro gramatica, vale a dire senra punto di pratica nella lingua, sostituiscono la lezione: e ai imputiamo é un nostro secondo ceitia. E se volter dire l'imputitamo, no si nega che s'accostassero così all'uso più comune, Ma que buon vecchi alla cui seuola si formò il Varchi, ebbero in uso il verbo imputare nel significato di reputare, eziandio senza le particelte a o in. Fiore di viriti XVII: tu mormorqui contre a Dio della tua debole infermità, imputando non losse giusticia.

mancare di quelli aiuti e di quelle cortesie, che quella ed i sudditi suoi ci hanno porti e porgevano continovamente, i quali di vero per loro stessi erano grandissimi, ma a noi tanto maggiori, quanto ce ne faceva più di bisogno che ad alcun altro, siccome a quegli che siamo ingiustissimamente privati di tutti i nostri più cari interessi; ancora perchè noi crediamo che molti altri signori italiani e oltramontani ancora, veggendo che un principe tanto pio, giusto, cortese e prudente, com'è l'eccellenza vostra, per saziare l'odio che il papa ed il duca Alessandro ne portano, ci manda fuori delli stati suoi, seguendo l'esempio suo non ci vorranno anch' eglino nelle terre loro, la qual cosa ci sarà cagione di molti affanni, siccome ella può prudentemente immaginarsi, Nondimeno in tante nostre miserie e sì gravi. e in tanti nostri travagli ci è di non piccolo conforto il conoscere che noi siamo perseguitati a torto, e non per alcun nostro errore, e da quelli che per lo grado che egli tiene in terra, doverrebbe aver compassione alle nostre miserie, e trarci di quelli affanni ne' quali noi siamo, ancorachè noi gli fussimo incorsi per nostra colpa, conciosiacosachè noi siamo suoi figliuoli, essendo Cristiani come noi siamo, e nati pure nella medesima città ch' è nato egli : ma noi speriamo che Dio giusto riguardatore dell' operazioni degli uomini, rivolgerà, quando che sia, gli occhi della sua infinita pietà inverso la giustizia della causa nostra, ed inverso la nostra innocenza, e porrà fine a tanti nostri mali, e alla dura servitù che si agramente affligge la nostra già libera patria, c che in qualche modo dimostrerrà quanto la crudeltà e la violenza ch' essi usano contra gl'innocenti, dispiacciano a sua Maestà (1), e che per suo di-

O piuttosto è da dire che i classici non fecero distinzione alcuna tra que'due verbi, adoperando indifferentemente l'uno per l'altro: basti fra tanti un esempio: Vit. SS. Pad. 1. 148. Perdoniti Iddio, fratel mio, e priegolo che non ti reputi a peccato queste ingipire è villunie che mi hai dette. Veduti sotto questo aspetto, acquistano nuovo lume gli esempil che intorno al vario uso di que'due verbi sono, aggiunti alla Crusca da' moderni vocabolisti. 1) similmente il Boccaccio, 1, 5; tate dinanzi alla sua Maestià facciono procturotore, che da quella con eterno esigito è ascaica.

vino giudicio elle ritorneranno finalmente in danno e rovina di chi l'ha usate. Intanto noi preghiamo l'eccellenza vostra, che ci tenga in sua buona grazia, e per suoi fedelissimi amici ed obbligatissimi servidori, siccome noi le siamo.»

Il duca Alfonso rispose benignamente dicendo che non bisognava che essi si giustificassero appresso di lui di cosa alcuna, perchè gli aveva avuti sempre per gentiluomini e per uomini da bene, e che mai non gli era stato parlato di loro altrimenti, e che gli sarebbe stato gratissimo ch'eglino fossero stati nelle terre sue per onorargli, e per far loro tutte quelle cortesie ch'egli avesse potuto fare, sì ancora perchè egli e gli amici suoi ne traevano molte comodità; ma quello che egli aveva fatto, era stato sforzato (4), perciocchè egli era suddito al papa e dell' imperadore, nè poteva negar loro cos' alcuna, delle quali eglino lo richiedessono, e che eglino arebbono voluto da lui ancora più di quello ch'eglino ave-vano ottenuto, e che gli rincresceva di loro assai, ma che non aveva potuto e non poteva far altro. Replicò il Busino, che aveva saputo molto bene da messer Alessandro Guarino (2) come sua eccellenza aveva fatto molto più di quello eh' eglino meritavano, per non si recare a far loro quello ch' ella aveva fatto, e che Dio fosse quegli che la conservasse sana e felice, e a loro desse pazienza in tanti loro affanni. E poichè eglino ebbeno fatto questo ufizio col duca, si partirono tutti di Ferrara innanzi 'l tempo ch' era stato loro assegnato dal

to; dove s'intende Dio, nominato innanzi, come appunto qui senza bisogno dell'epiteto divina, che voilero aggiungervi i corruttori di Leida.

<sup>1)</sup> L'edizion di Leida: l'aveva fatto sforzato;

<sup>3)</sup> Alessandro Guarini, legge la stampa di Leida, secome veramente porta che si dica l'uso nostro, Vedi Annot. de' Dep, sapra il Decam. f. 456. Ma qui il Varchi può avere scritto Guarino per la ragione ch'e' soggiungono: Dicesi bene Landolfo Ruffolo, Ricciardo Minutelo, e tentile Caccianime, e lo dises il Boccacio: perché cosi si chiamano questi tali, ed è il proprio uso di chiamargli a casa loro, cio ente lleguo e in Lombordia: questi tali nomi propri si pigliano dalle altre lingue, così appunto come ce gli diamo, ecc.

duca, e la maggior parte di loro se n'andò a Vinegia. E perché per la mutazione de' confini, ch' era stata fatta l'anno 1533, i confinati per lo più avendo avuto i lor confini in luoghi molto sconci e molto più strani che non erano quegli dove egli erano stati confinati la prima volta, molti di loro avendo deliberato di rompere i confini, e conoscendo aver per conseguente a divenire ribelli del duca, cercavano di vendere o impegnare fintamente a qualcuno le loro sustanze, acciocche non andassono in comune; per questo, per tor loro anche questa comodità e questo aiuto, s'ordinò addi quindici di maggio di quest'anno 1534 di creare il maestrato degli ufficiali de' ribelli, il quale fosse di quattro cittadini, e ciascun de'quali fusse d'età almeno di trentacinque anni, che andasse riveggendo tutti i contratti fatti da i rebelli, e da quelli che fussero per essere dichiarati di nuovo ribegli, e gli giudicassero vani e di nullo valore; oltra di questo si fece una legge, per la quale si vietò a qualunche era citato dal magistrato degli otto il potere, mentrechè egli era citato, far contratto alcuno de'suoi beni.

Ed in quest'anno addi 15 di luglio in mercoledi mattinà a ore tredici e minuti venticinque si pose la prima pietra della fortezza, ch'è oggi dove anticamente era la porta a Faenza, e gli si trovò a porla il duca Alessandro con tutta la sua corte, e vi si celebrò una messa solenne (1), e posesi con osservazione d'astrologia, la quale fece maestro Giuliano Buonamici da Prato frate del Carmine, astrologo in quei tempi peritissimo e di gran fama; e fece il disegno di questa muraglia Pierfrancesco da Viterbo allora architettore di grandissima riputazione, e cominciossi a tirarla innanzi con gran sollecitudine e diligenza, perciocchè il duca Alessandro stesso gli andava in persona a vedere ogni giorno, e sollecitat l'odava in persona a vedere ogni giorno, e sollecitat l'o-

pere, che lavorassono.

<sup>4)</sup> L'edizion citata ha uno messo solenne, e la ristampa di Milano china II capo, e dà libero II passo al solennissimo errore, quasi per ammenda all'iriverenza della sorella di Leida, che fante volte lo chiude alle proprietà, pistiandole per errori.

Era la città nostra, siccome è cosa notissima, divisa in arti maggiori, e queste sono più onorevoli che l'altre, e son sette; ed in arti minori, che in quel tempo erano quattordici, e non erano tanto onorevoli come le prime; queste per la malignità de'tempi erano rimaste sì estreme d'uomini, che le non potevano fare l'usizio loro con guella maestà che pareva che si convenisse loro, ne pagare i loro ministri; laonde per questo, e per ridurre il governo di tutta la città a minor numero d'uomini che fosse possibile, si fece a' 47 giorni di luglio di quest'anno 1534 una provvisione, per la quale si delibero che le quattordici minori arti si riducessero a quattro, in questa maniera: che i beccai, fornai e oliandoli si riducessero a un'arte sola, e così avessero solamente un consolato, un cancellicre, un provveditore, un camarlingo, uno scrivano e quattro donzelli che gli servissero; laddove erano prima tre consolati, tre cancellieri, tre provveditori, tre camarlinghi, tre scrivani e dodici donzelli; l'arte de'calzolai, galigai e coreggiai, fosse un'arte sola nella maniera sopraddetta; l'arte de' rigattieri, vinattieri e albergatori fosse un'arte sola; l'arte de'fabbri, chiavaiuoli, maestri di murare, corazzai e legnaiuoli, fosse un'altra : ed in questa maniera i quattordici corpi dell'arti minori divennero quattro solamente.

E usanza in Firenze, quando la città per guerra, o per qualunche altra cagione ha bisogno di danari, di porre una gravezza a'cittadini, la quale si chiama accatto, perciocchè s'accatta da i cittadini quella quantità di moneta di che fa di mestiero alla città, e dassi loro un assegnamento sopra qualcuna dell'entrate pubbliche. ond'eglino abbiano a esser rimborsati infra quel tempo che parc a chi pon la gravezza, non solamente de' danari che eglino hanno prestati al comune, ma ancora del merito che si promette loro della moneta ch'eglino hanno sborsata. Avendo dunque, come s'è detto di sopra, il duca Alessandro cominciato la fortezza, la quale muraglia era di grandissima spesa, per poterla finire, fece porre, a'ventinove giorni di luglio di quest'anno, un accatto, sotto nome che soprastando non solamente alla città di Firenze, ma ancora a tutta la Cristianità non

piccoli pericoli, era bene provvedere di danari (1) per poter poi agevolmente riparare a tutti quegli accidenti che sopravvenissero; e dette per assegnamento di render questo accatto, il camarlingo del sale, dal quale avessero infra certo tempo a risquotere i cittadini che lo avessero pagato, non solamente il lor capitale, ma l'interesse ancora, che egli prometteva pagare a ragione d'otto per centinaio; la qual cosa offese assai gli animi di tutti i cittadini, non solamente perchè da un certo tempo in qua non sono stati gli assegnamenti che si sono dati a chi ha pagato gli accatti, validi nè pel capitale, nè per lo interesse ch'era stato loro promesso. ma ancora perciocchè molto bene si conosceva che quei danari non avevano a servire ad alcuna grandezza o comodo della città, ma per confermarla in quella servitù nella quale ella era stata nuovamente messa.

In questo medesimo anno di giugno ammalò papa Clemente d'una febbre lenta, come il più delle volte cominciano le febbri a Roma, mescolata con dolori conlici, di maniera che dopo l'essere più flate migliorato e di poi ricaduto, finalmente a'venticinque giorni di settembre 4534 si mort, senza aver lasciato di sè molto desiderio ancora (2) agli amici e servidori suoi, per essere stato uomo di poce cuore e di rimessa vita, onde egli aveva poco rimeritati coloro che l'avevano servito; la qual cosa di rado è avvenuta a quelli della famiglia de'Medici, i quali per lo più sono stati di grand'animo, cortesi, e hanno molto bene saputo riconoscere quegli che gli hanno serviti, e far bene agli amici loro. Venuta la nuova a Firenze della morte del pontefice, il

A) Altrove abbiam trovato anche in forza di nè anche, lasciato intatto dagli Editori di Leida, che qui pongono nè anco. Ma la negativa aggiunta al verbo può bastare; ed altri l'ha già mostrato di anche, eziandio e simili, in aggiunta alla Crusca.

<sup>4)</sup> è come dicesse fur provvisione di danari. Simile uso di procacciare è nel Tes. In 7. 5. 56. Posa le sue usona (lo struzzolo) e cutoprele di sabbione, e vassene a procacciare di sua pastura. E perciò appunto che questi verbi si considerano talvolta come sciolti ne' loro elementi, perciò si possono anelle costruire col genitivo di cosa e il dativo di persona. Vana è dunque la correzione di Leida, che aggiunge qui l'adisso.

duca Alessandro fece fare una pratica di cittadini per consultare se si doveva fare provvedimento alcuno nella città per questo nuovo accidente ch'era sopravvenuto, o no. Ragunossi la pratica e deliberò che, per esser la città ferma e quieta, non faceva di bisogno entrare in altra spesa, nè fare altri provvedimenti che quelli che v'erano per l'ordinario; ma il duca ristrettosi di poi col signore Alessandro Vitelli e con Ottaviano de'Medici, deliberò che fosse bene soldare certe fanterie; e così il giorno seguente si cominciò a dare ne'tamburi. e soldaronsi circa a secento o ottocento fanti per tenergli nella città, o mandargli laddove si mostrasse che il bisogno lo richiedesse. Fatte l'esequie a papa Clemente grandi e onorcvoli, siccome è solito farsi agli altri pontefici quando e'son morti, i cardinali ai quattordici giorni d'ottobre entrarono in conclave, e la notte medesima, che seguitò il giorno nel quale egli erano entrati in conclave, elessero nuovo pontefice Alessandro da Farnese cardinal d'Ostia, e decano del collegio de'cardinali, il quale si fece chiamare Paolo III; e seguitarono i cardinali in questa elezione il consiglio di papa Clemente, il quale, essendo già vicino alla morte, aveva confortato assai tutti i cardinali a far papa il cardinal sopraddetto; per la cui elezione s'affatico anche assai insieme con tutti i cardinali amici suoi il cardinale Ippolito de' Medici, figliuol naturale di Giuliano de' Medici il giovane, che fu duca di Nemors è gonfaloniere di Santa Chiesa, ancorachè tutto il collegio de'cardinali fosse da se stesso disposto a farlo papa, non solamente per lo consiglio dato loro da Clemente. ma ancora per la vecchiezza sua, perciocche egli era omai d'età di sessantasette anni, e mostrava anche con ogni industria, quanto poteva il più, d'essere di debol complessione, e, nascondendo oltre di questo con grandissima arte dentro a se medesimo i vizi suoi, appariva di buoni e lodevoli costumi; era oltre a ciò tenuto per la lunghezza del tempo ch'egli era stato cardinale, ch'egli si conoscesse molto bene delle cose del mondo, e della corte di Roma, siccome egli si conosceva di fatto.

In questo medesimo tempo la maggior parte de' fuorusciti fiorentini, i quali crano sparsi quasi per tutta la Cristianità, se ne vennero a Roma, e cominciaronsi a trattenere insieme con Filippo Strozzi e co' suoi maggiori figliuoli nella corte del cardinale Ippolito de' Medici. Questi era giovane di gran cuore, cortese, e amator, delle lettere, siccome per lo più sono stati quei della famiglia de Medici, onde nella corte sua erano molti, uomini litterati e dotti in ogni maniera di arte e di scienza; dilettavasi ancora dell'armi, perchè egli aveva appresso di sè i primi capitani e colonnegli d'Italia. sicchè si vedeva manifestamente, ch'egli era molto più atto al soldato che al sacerdote, e non poteva comportare in modo alcuno, che il duca Alessandro gli fosse stato messo innanzi da papa Clemente nelle cose di Firenze, essendo egli di più tempo che non era il duca, e dall'anno 1524 infino all'anno 1527 stato come capo del governo di quella città; perciocchè sebbene il duca Alessandro era stato anch'egli in questo medesimo tempo al governo di Firenze, nondimeno ogni cosa si riferiva a Ippolito, al quale in quel tempo si diceva il Magnifico, siccome a quello ch'era di più tempo che non era Alessandro, del quale non si faceva menzione alcuna, o poca, siccome di quello ch'era di manco età che non era Ippolito, sebbene egli erano tutti due giovanetti: onde papa Clemente aveva dato loro per guida e consigliere il cardinal Passerini da Cortona. Per questo sdegno adunque il cardinal de' Medici cominciò dono la morte di papa Clemente a trattenere in casa sua la maggiore e la più nobil parte de' fuorusciti fiorentini, siecome nimici del duca Alessandro, per servirsi dell'opera loro contro di lui in tutte quelle occasioni che se gli fossero porte; ed eglino per mantenere la discordia tra lui ed il duca, cercavano con ogni arte e industria d'accrescere il più ch'ei potevano l'odio ch'egli portava al duca Alessandro, eredendosi, come pareva verisimile, che dovesse avvenire che questa inimicizia dovesse partorire la rovina di tutti e due loro, siccome avvenne poi, ma non in quella maniera ch'essi credevano che dovesse avvenire, e per conseguente la grandezza loro, e la ritornata nella patria; e se pure il cardinale fosse in qualche modo rimaso vincitore del duca Alessandro, s'avvisavano che per non dovere avvenire questo senza l'opera loro, poter poi più agevolmente opprimerlo, siccome giovane e nuovo nello stato, e naturalmente più feroce e animoso, che cauto e prudente.

Accrescevano con ogni lor potere questo mal talento del cardinale verso il duca, e favorivano le cose dei fuorusciti, il cardinal Salviati, il cardinal Ridolfi, il cardinal Gaddi e Filippo Strozzi insieme eo' quattro maggiori suoi figliuoli : questi per essere sdegnato col duca Alcssandro per la presura di Piero suo figliuolo, non gli parendo che gli fosse stato avuto in questo easo dal duca quel rispetto che a lui pareva che gli fosse dovuto avere, nè che il duca l'avesse mantenuto appresso di sè in quello stato ch'egli si credeva di meritare; onde egli teneva pratica segreta contra il duca con Bartolommeo Valori, il quale, avendo papa Paolo III dato l'ufizio di presidente della Romagna a un altro, se n'era tornato a Firenze, e non si contentava molto del governo del duca Alessandro, non gli parendo sotto di lui tener quel grado nella città, che gli pareva di meritare per i pericoli ch'egli aveva corsi, e le gran fatiche ch'egli aveva durate per rimettere la casa dei Medici in Firenze l'anno 4530, quando egli per l'assedio di quella città fu commessario generale dell'esercito del papa; ed essendo uomo naturalmente inquieto, prodigo e rapace, non poteva, senza avere autorità grande nella città, colle facultà sua solamente, non essendo il più agiato uomo del mondo, viver da gentiluomo, e saziar tutti gli appetiti suoi, i quali erano infiniti; il che accresceva oltra modo la sua mala contentezza: di maniera ehe dolendosi un giorno con Bernardo Baldini suo amico grandissimo, del poco conto che 'l duca Alessandro teneva della nobiltà, soggiunse nel fine del suo ragionamento: ma, al nome di Dio, noi vedremo chi potrà far meglio l'un senza l'altro, o il duca senza gli nomini da bene, o gli nomini da bene senza lui. Il cardinal Salviati e il cardinal Ridolfi eransi mossi

ad accrescere l'odio che il cardinal de' Medici portava al duca Alessandro, e a favorir le cose de' fuorusciti, o da un ardentissimo desiderio ch'ei mostravan d'avere. che la patria loro vivesse in libertà; il che da molti fuorusciti era ereduto, o almeno finto di credere, per valersi contro al duca delle ricchezze e della riputazion loro, la quale di vero era allora grandissima nella corte di Roma e per tutta la Cristianità, per poter ritornare in quella maniera più agevolmente e più presto nella lor patria; o forse si movevano i cardinali di sopra detti a macchinar contro al duca, come par più credibile, strignendo molto più ciascheduno degli uomini l'interesse proprio, che il pubblico, perciocchè ei pareva loro che eglino ed i loro fratelli dovessero essere ragionevolmente eredi di tutta la riputazione e di tutte le ricchezze di quel ramo della casa de' Medici, che discendeva da Cosimo il vecchio, le quali ei vedevano con grandissimo loro sdegno possedere al duca Alcssandro; conciossiacosachè ciaschedun di loro fusse nato d'una figliuola di Lorenzo de' Medici il vecchio, nipote di Cosimo, la cui linea era mancata in papa Leone fratello delle lor madri, di manicra che di quel ramo non era rimasa altri che la Caterina oggi regina di Francia, e figliuola di Lorenzo de' Medici il giovane, che fu duca d'Urbino e capitano generale della signoria di Firenze; perciocchè il cardinale Ippolito de' Medici ed il duca Alessandro erano naturali e non legittimi: e tra quegli della casa de' Medici, che discendono da Lorenzo dei Medici fratello di Cosimo il vecchio e figliuolo di Giovanni di Bicci de' Medici, de' quali è Cosimo de' Medici il giovane, oggi duca di Firenze (1), e questi che discendono da Cosimo il vecchio, del qual ramo erano le madri loro, non è parentado alcuno, perciocchè sono in sesto grado colla regina di Francia, la quale, quando andò in Francia a marito, aveva per ordine di papa Clemente rinunziato legittimamente a tutte le ragioni

L'edizion di Leida legge; oggi Gran Duca di Toscana, titolo conferito a Cosimo nel 1569, vale a dire quattro anni dopo la morte del Varchi.

eh' ella avesse o potesse mai avere in sullo stato di Firenze, e in sulle facoltà d'ogni maniera, che fossero allora o per l'addietro fossero state della casa dei Medici.

A queste così fatte cagioni dell'acerbo odio che questi due cardinali portavano al duca Alessandro s'ag-giugneva che egli, dubitando infino quando papa Clemente era vivo, di questa loro animosità, si portava con essi molto villanamente, perchė avendo allora i Salviati, siccome eglino hanno ancora oggi, nel contado di Pisa molte possessioni e grandi con assai bestiami, ed il duca Alessandro altresì, al governo delle quali egli teneva Chiarissimo della casa de' Medici, ma nato a Fucecchio, castello posto nel Valdarno di sotto, lontano a Firenze venticinque miglia, avvenne che da Chiarissimo di sopra detto, a torto o a ragione che egli si fosse, fu fatto, non so che stranezze a i ministri che attendevano a i fatti de' Salviati; de' quali oltraggi rammaricandosi i ministri di sopra detti co' loro padroni, e tra gli altri con madonna Lucrezia madre del cardinal Salviati, che allora si stava per istanza a Roma, ella si dolse per lettera col duca Alessandro di queste ingiurie fatte da Chiarissimo a i ministri suoi; alla qual lettera il duca rispose generalmente dicendo che Chiarissimo non era uomo da fare, nè anche faceva se non quelle cose che erano giuste e ragionevoli : pure che andrebbe intendendo il caso come egli cra passato; della qual risposta madonna Lucrezia si turbò fieramente, e di nuovo scrisse al duca, che non sapeva ritrarre altro dalla sua lettera, se non che a lei pareva che Chiarissimo fosse divenuto de' Medici, e che ella fusse divenuta la Lucrezia da Fucecchio. Era avvenuto oltre a ciò, che insino l'anno 1533 Ottaviano de' Medici aveva tolto per moglie madonna Francesca sorella del cardinal Salviati, e donna già di Piero Gualterotti, il quale era morto parecchi anni innanzi; onde il cardinal Salviati venne a Firenze per onorare colla presenza sua le nozze della sorella, ed avendo Ottaviano fatto una sera apprestare un magnifico e bel convito, al quale furono invitate tutte le prime gentildonne della città, e le più belle, il cardinal Salviati ed il duca gli andarono: e venuta l'ora della cena, niuno de' servidori del cardinale fu mai lasciato entrar nella sala dove erano messe le tavole, siccome aveva prima ordinato il duca alle sue guardie ehe erano alle porte, che le dovessono fare, sicchè il cardinale non potette la scra a cena esser mai servito da niuno de' suoi servidori; oltre a di questo, mentreche ei si cenava, il duca andò sempre in una maniera ed in un'altra schernendo il cardinale, ora dicendo: Questi signori cardinali veramente son gran signori; pure noi altri siamo anche qual cosa : e così in vari modi l'andò quella sera sempre beffando; il che fieramente dispiacque al cardinale. Aveva anche in maniere somiglianti a queste offeso il cardinal Ridolfi; perciocchè ritornandosene a Firenze messer Antonio Petreo antico suo servidore per fermarglisi, e vivere quietamente in quella città, che è la patria sua, andò a far riverenza al duca, e gli portò una lettera di madonna Lucrezia de' Salviati, ed una del cardinal Ridolfi; ma gli furono dal duca usate parole tali, che messer Antonio spaventato se ne tornò a casa, e montato subito in sur un cavallo turco, se ne fuggi di Firenze senza fermarsi mai, se non quando fu alle porte di Siena: il che non s'avvisando il duca Alessandro, mandò la notte seguente. per pigliarlo, la famiglia del bargello a una villa dei Ridolfi in Valdelsa, che si chiama Monti, laddove egli s'avvisava ch'ei si fosse fermato; ed avendo la famiglia di sopra detta circondato, tutta la casa, veduto ch' egli non v'era, se ne ritornò a Firenze; e Lorenzo Ridolfi. giovane allora per nobiltà di sangue e per ricchezze chiaro ed illustre nella città di Firenze, e fratello del cardinale, temendo che il duca Alessandro non fusse di mal animo verso di lui, siccome egli era in fatto, s'era nascosamente fuggito di Firenze.

A questi sdegni che il cardinale Ridolfi aveva col duca, s'aggiugnevano i continui simoli di Filippo Strozzi, coi quali egli, come suo parente (avendo Lorenzo di sopra detto per moglie una sua figliuola), baldanzosamente e con molta maggior prontezza che alcun altro de' fuorusciti. Sollecitava il cardinale a far procaccio di rendere:

alla patria l'antica sua libertà, dimostrandogli con apparenti e forti ragioni la gloria, l'onore e la riputazione che gli era per arrecare lo spegnere una tirannide che si acerbamente affliggeva e tribolava la patria sua, e in luogo di quella ordinare uno stato libero e legittimo, restituendole oltre a ciò liberi tanti e si nobili cittadini. come crano quegli che senza lor colpa n' erano stati pochi anni innanzi scacciati, e allora andavano miseramente tapinando per lo mondo; le quali parole essendo dette efficacemente e da persona ben parlante, siccome era Filippo Strozzi, arebbon mosso ogni piacevole, fermo e duro animo, non che quello del cardinale Ridolfi, il quale era sdegnato col duca, e sebbene da se stesso era assai quieto, nondimeno agevolmente si volgeva per gli altrui conforti a pigliare con grand' ardore qualunche impresa; perchè agevol cosa fu a Filippo il persuadere il cardinale, che facesse procaccio di rendere la libertà alla patria sua, ricoprendo con questo onesto nome della libertà, se ambizione, o odio ch'eglino portassero al duca Alessandro, o altro proprio interesse, gli spingesse a procacciare la rovina del duca.

Il cardinal Gaddi in queste pratiche seguitava l'autorità di quegli altri due cardinali, tra' quali non è dubbio alcuno, che non fosse una tacita emulazione, e che l'uno di loro non desiderasse di soprastare all'altro, e specialmente in queste cose di Firenze, ed esser quegli da cui principalmente dependesse la mutazione dello stato di Firenze, la rovina del duca Alessandro, e l'ordine di quel governo ch'eglino disegnavano introdurgli; la quale emulazione si sarebbe forse scoperta, quando fussero riusciti loro i lor disegni come essi desideravano; ma pure allora si stava coperta e nascosa, e traevan tutti e due insieme col cardinale de' Medici, il cardinale dei Gaddi e Filippo Strozzi a un medesimo fine di mutar lo stato, e di disfare il duca Alessandro: al che fare gli confortava assai papa Paolo, il quale, come si vedde poi dal processo della vita sua, non avendo alcun altro maggior desiderio che far grande la casa sua, e la prima d'Italia, s'egli avesse potuto, nè gli parendo aver maggiore impedimento a conseguire questa sua intenzione,

che la grandezza della casa de' Medici; perchè egli desiderava con grandissimo ardore d'abbassarla quanto si potesse il più, nè s'avvisava di potere in più onesto modo, nè più agevolmente conseguire questo suo fine. che dimostrando di procacciare la libertà di Firenze. una delle prime città della Cristianità, e la restituzione alla patria loro di tanti cittadini, e in questa maniera accrescer la discordia tra'l duca Alessandro e'l cardinal de' Medici, lodando or la grandezza dell'animo suo, or la gran pictà che egli e gli altri cardinali di sopra detti dimostravano inverso la loro patria, e facendo loro offerte grandissime per quella impresa; alla quale egli gli confortava grandemente, non solo per la ragione di sopra detta, ma per l'acerbo odio ch'egli portava ancora alla memoria di papa Clemente, parendogli, siccome egli. pubblicamente diceva, che papa Clemente gli avesse tolto tutti quei dieci anni del papato, ch'egli era vivuto: e non avendo potuto sfogare l'ira sua contro a papa Clemente, cercava per questi mezzi sfogarla contro al duca Alessandro; il quale conoscendo questa cattiva disposizione del papa verso di sè, non cercava d'addolcire in qualche maniera l'animo suo, come sarcbbe stato forse il meglio suo, ma ora in un modo e ora in un altro l'andava sempre aspreggiando, perchè egli non lasciava che il papa desse alcun benefizio in sullo stato di Firenze. il che gli dispiaceva ficramente; onde egli con maggior sollecitudine ch'ei poteva, favoriva i disegni de' cardinali e di Filippo Strozzi, per vendicarsi in quella maniera di quell'onte, che gli pareva che il duca Alessandro gli facesse.

Quegli che dall'anno 4530 infino all'anno 4534 per aver rotti i confini ch'erano stati assegnati loro, o per altre cagioni somiglianti a questa, erano stati fatti ribelli pur per casi di stato, e che avevano buona intenzione, e veramente desideravan la libertà della città, ed un modo di vivere come fu quello che durò dall'anno 4502 all'anno 4512; nel quale i cittadini grandi e potenti non potevano oppressare quegli che erano in più basso stato, e avevano manco forza di loro, anzi erano sottoposti anch'eglino alle leggi e a' maestrati; sebbene si

avvisavano che i quattro cardinali, Filippo Strozzi e gli altri amici e parenti loro, s'affaticassero più per gl'interessi loro propri e per la loro grandezza, che per la libertà della città, e che essi in maniera alcuna non volessero in Firenze esser pari agli altri, ma di gran lunga superiori, avendo essi veduto già duo volte per esperienza con quanta gran violenza, e con quanto danno della città e del paese di quella, solamente per questa eagione, Filippo Strozzi, sebbene l'anno 1512 era giovane, ed i parenti de' cardinali, e dimolti altri di coloro che facevano allora professione di nimici del duca Alessandro, e molti ancora di quegli stessi ch'erano allora fuorusciti, avevano cerco gli anni 4542 e 4530 di guastare quei governi co' quali in quei tempi la città si governava liberamente; la qual cosa cogli aiuti e colle forze della casa de' Medici, era tutte e due le volte riuscita loro; nondimeno per esser poveri non avendo molto credito o favore appresso i principi e le repubbliche di Cristianità, ed essendo quasi privi d'ogni umano aiuto, dimostravano di credere fermamente, che i cardinali e gli altri loro parenti e amici desiderassono veramente la libertà della città, e s'accomodavano il merlio che potevano alle voglie e alle opinioni loro per ritornare, siccome è detto di sopra, coll'aiuto e favore di quegli, e specialmente del cardinal de' Medici, nella loro patria, avvisandosi che quando ei gli fossero ritornati, per esser molto maggior numero che non eran quegli altri, poter, se non altrimente, almeno coll'armi, introdurgli il governo che noi dicemmo di sopra che essi desideravano: solo Antonfrancesco degli Albizzi, uno dei fuorusciti, uomo altiero, superbo e inquieto, il quale faceva gran professione d'Imperiale, e cercava con ogni diligenza d'acquistarsi credito appresso all'imperadore e appresso a' suoi ministri, biasimava pubblicamente l'aderire che gli altri tre cardinali fiorentini facevano coi fuorusciti al cardinale de' Medici, dicendo che quello era un dimostrar manifestamente, non di voler la liberta della città, ma di voler mutar signore, e, siccome esso

diceva, di voler mutar fiasca (1), e non vino, soggiugnendo che il cardinale de' Medici era in concetto di Cesare di leggieri e poco accorto, per cagion di quello ammotinamento che le fanterie italiane avevano fatto in Ungheria l'anno 4532, il quale l'imperadore credeva che fusse stato fatto o con suo ordine, o almeno per suo mancamento e negligenza. Ma cert'altri, i quali, o per omicidii, o altri più brutti errori commessi da loro, essendo di perduta speranza, erano stati sbanditi di Firenze, sebbene si vestivano il mantello de'fuorusciti, per ricoprire in quella maniera i vizi loro e la lor perduta vita, perchè essi erano stati cacciati di Firenze da i magistrati e dalle leggi, nondimeno seguitavano que primi nimici del duca Alessandro, siecome più potenti degli altri, e che gli potevan nutrire, e meglio la lor malizia sostenere.

Mentre in Roma si facevano da fuorusciti queste pratiche contro al duca Alessandro, il quale con gran diligenza le andava vegghiando e osservando quanto egli poteva il più, in Firenze s'attendeva a riordinare molte di quelle cose nella città, che pareva necessario di racconciare; laonde essendo all'ufixio de' conservadori delle leggi assegnate le differenze civili che nascono tra l'uno e l'altro parente, e le cause delle povere persone che non possono piatire alle corti ordinarie, per le spese che in quelle bisogna fare, avveniva spesse fiate, che molte cause di persone non povere, e attili (2) a piatire ordinariamente, erano per favore accettate da i conservadori di sopra detti, come di persone povere; il che faceva disordine in più modi, e massimamente quando nella causa si comprendeva, trall'attore e il reo, un

1) L'esempl. Magliab. e la stampa di Leida pongono invece mutar frasca.

<sup>2)</sup> Questo ci ha aria di un fallo di stampa in luogo di obili, come porta l'E di L., tanto più che qui appresso avendo a ripetere il medesimo, dice povero uomo e indoite. Ma diversamente ne giudicò il Sig. Basilio Amati, che nello Spoglio di voci non citate aggiunto aila Battaglia delle vecchie con le giorani di Franco Sacchetti, pose su questo solo esempio Attile per idoneo, altevoje; donde passo poi nei Vocabajario di Napoli.

terzo possessore di beni comperati per l'addietro da un di loro, o da tutti due, o da qualcun altro che gli; avesse comperati da loro, perchè bisognava a quel terzo, notificare il piato a quegli da cui egli aveva già comperati i beni che egli allora possedeva, acciocchè potesse riavere il prezzo ch'egli aveva perso in comperargli, s'ei fosse avvenuto che quei beni gli fossero stati, convinti (1) in quella lite: e questo atto del notificare il piato da altri che quegli che si contenevano nominatamente nella lite mossa dinanzi a'conservadori, non si poteva per gli ordini di quel maestrato fare: perciò a'sedici giorni d'ottobre di questo anno si vinse nel consiglio de' quarantotto una provvisione, per la quale si deliberò che quando una causa civile che appartenesse alle corti ordinarie, la quale non fusse tra persone congiunte per parentado, era messa innanzi ai conservadori delle leggi, che il cancelliere di quel maestrato, citate le parti, desse il giuramento a quegli che metteva la causa a' conservadori, acciocchè egli giurasse d'essere povero uomo e inabile per le spese che gli correvano a piatire alle corti ordinarie, e di poi i conservadori, avendo prima esaminato bene la qualità della persona che aveva preso il giuramento detto di sopra, dovessero per lor partito vinto per li duo terzi delle fave nere, dichiarare che quegli che moveva il piato. dinanzi al maestrato loro, era povero e non poteva piatire alle corti ordinarie; ed in questa maniera solamente accettar le cause appartenenti alle corti di sopra dette, le quali erano messe loro innanzi, e di poi intra un mese spedirle; e quanto a'terzi possessori che intervenissero in quella causa per cagione di beni comperati allora o per lo passato, s'ordinò che quando egli erano citati dai conservadori delle leggi, ch' ei potessero per via del maestrato fra cinque giorni dal di ch' egli erano stati citati, notificar la lite a qualunche piacesse loro.

E perchè in certe maniere d'uffici che si traggono per sorte, come sono i provveditori, camarlinghi ed

<sup>1)</sup> Osserva nuovo uso e costrutto di questo yerbo.

altri somiglianti a questi, sebbene alcuni di questi si eleggono, avveniva che molti che gli avevano, non gli esercitavano, ma gli facevan fare ad altri, i quali spesse volte eran uomini di men prudenza e di minor sentimento, che non richiedevan le faceende di quegli uffici; perciò s'ordino dal consiglio de'quarantotto una provvisione addi tredici di novembre di quest' anno, per la quale si proibi del tutto a coloro che avevano questi cotali uffici, il potergli fare esercitare ad altri che a loro stessi.

B perchè le faceende mercantili erano quasi cadute e dissolute tutte, por essere state con gran donno della città portate da molti di Firenze assai di quell'arti, le quali per lo passato si facevano in Firenze solanente; perciò per rimediare a questo inconveniente, o provvedere almeno che egli non crescesse più, e che le faceende non s'indebolissero più di quello che le si fossero indebolite insino allora, addi 23 di dicembre di quest'anno si vinse una provvisione dal consiglio del quarantotto, per la quale si deliberò che s'eleggessero dodici cittadmi, i quali vedessero le cagioni di questi disordini, ed i rimedi che gli erano, e gli serviessero al duca e a i suoi consiglieri; ed eglino poi delibererebbono in che modo s'avesse' a tor via questo inconveniente.

B perchè il contado era anco aggravato assai più del dovere di molte spese, di maniera che i contadini non le potevano più sostenere; perciò a 19 di febbraio si vinse nel consiglio de quarantotto una provvisione per la quale si deliberò che s'eleggessero cinque cittadini per riformatori del contado di Firenze, i quali moderassero l'ingordigia, e la quantità delle spese che bissognava fare in danno à i poveri contadini.

In questo medesimo tempo segul in Firenze un caso degno di grandissima compassione, e soggetto bastevole a qualunche sanguinosa e spaventosa tragedia, e questo fu che essendo la Luisa figliuola di Filippo Strozzi, e donna di Luigi Capponi fanciulla bella, di maniere lodevoli, e di grand'animo, siecome noi dicemmo nel principio di questo libro, ed essendo un

giorno ita a starsi colla Maria sua sorella, e moglie di Lorenzo Ridolfi di cui s'è detto di sopra; la notte dei quattro giorni di dicembre ella cominciò a dolersi fieramente dello stomaco, e erebbe questo dolore di maniera, ch'ella in poch'ore miserabilmente se ne mori. ancorche da'medici, i quali furon subitamente chiamati, si provvedesse a ogni argomento per lo scampo suo; tutto fu nulla, perciocchè troppo grande e troppo malvagia era la cagione della sua infirmità. Morta che ella fu, divenne il corpo tutto infagonato; perchè avendola i parenti fatta sparare, le trovarono roso dello stomaco quanto un barile, con una stianza nera sopra quel roso; laonde si vide manifestamente, ehe la cagione della morte sua era stata un veleno corrosivo, che questa sventurata giovane aveva preso la mattina a desinare, o veramente la sera a cena in qualche vivanda, e dubitossi allora assai del modo, come il veleno gli fosse stato mandato, e chi gliene avesse potuto dare, ma della maniera del veleno non si dubitò già punto, perciocchè i medici conobbero chiaramente, e dissero che egli era suto il bupestre (1). L'universale allora diceva che la donna di Giuliano Salviati per vendetta delle fedite, le quali, secondochè s'era detto pubblicamente, i fratelli di lei avevan date a Giuliano suo marito, era stata quella elie l'aveva fatta avvelenare, con saputa e ordine ancora del duca Alessandro, e che ella gli aveva mandato e fatto dare il veleno da un certo servidore, il quale per guiderdone di questo servizio fattole, ella aveva poi fatto fare donzello (2) dell'arte de' mercatanti. Ma questo si conobbe poi manifestamente in più modi esser falso, nè il duca ebbe notizia alcuna di questo fatto, considerata massimamente la natura di Giuliano Salviati, e della donna sua, la quale non era tale, che avesse avuto ardire di metter le mani in tanto gran cosa, ma eran piuttosto volti tutti e due ad at-

<sup>1)</sup> Correttamente bupreste, genere d'insetti che mangiati coll'erba da' buoi, recan loro la gonfiagione e la morte. Manca alla Crusca.

2) È lezione della stampa di Leida; la Citata ha: al. quale esta della cresa poi fatto dare un donzello.

tendere a tutti i lor piaceri di qualunche maniera eglino si fossono. Ma dopo non molto tempo si credette per ognuno, e se n'ebbe aneora chiarissime conghietture, che i parenti suo' propri l'avevan fatta avvelenare, sospettando che il duca Alessandro, cui eglino avevano per nimico, per far loro onta e dispetto in tutti quei modi ch'egli avesse potuto, non volesse nella persona della Luisa con qualche inganno, o con qualche fraude imporre alcuna macchia all'onestà e alla chiarezza del sangue loro, perciocchè questa misera ed infelice giovane era di grand'animo, siccome s'è detto di sopra, e andava, quando era invitata, come anche andavano tutte l'altre gentildonne, a quei conviti che si facevano a piacer del duca Alessandro; atto veramente barbaro e crudele, solo per un sospetto vano, e non confermato da indizio alcuno, correr furiosamente a bruttarsi le mani del proprio suo sangue, massimamente che la passata vita di quella povera e sventurata fanciulla era stata sempre tale, da non generare ragionevolmente di sè in alcuna persona una minima sospezione, non che in coloro che le erano tanto eongiunti di sangue, quanto eran quegli che erudelmente l'uccisero a torto; ma spesse fiate avviene oggidi per la malvagità de' presenti tempi, o piuttosto per quella degli uomini che ci vivono, che l'onestà e l'innocenza, la quale non ha altro aiuto che se stessa, cade agevolmente in ultima miseria, laddove ella non è seguitata, se non da una vana e tarda misericordia.

Le lunghe pratiche che noi dicemmo di sopra che i fuorusciti e gli altri nimici del duca Alessandro continuamente facevano in Roma, furono cagione che (4) deliberarono finalmente, che si facessero sci procuratori, o deputati che noi gli vogliam chiamare, i quali attendessero alle cose de fuorusciti, c questi furono: messer Galeotto Giugni, messer Salvestro Aldobrandini, ambedue dottori di leggi, lacopo Nardi, Paolantonio Soderini, Lorenzo Carnessecchi e Luigi Alamanni; ma

<sup>4)</sup> Le parote furono cagione che mancano all'E. C., così l'edizion di Leida.

perchè Luigi era in Francia, fu fatto dai procuratori, o deputati de'fuorusciti in suo scambio Dante da Castiglione, e dopo non molti giorni in luogo di messer Galeotto Filippo Parenti. Costoro si ragunavano in casa Filippo Strozzi, e quivi deliberavano tra loro quel che pareva loro che fosse a proposito di fare, e riferivan di poi al cardinale de' Medici i loro pareri, i quali per lo più rapportava Antonfrancesco degli Albizzi, uomo stimato assai tra i fuorusciti, ed il cardinale de' Medici di poi si ristringeva con gli altri tre cardinali fiorentini, con Filippo Strozzi, e con qualcun altro de'più principali nimici del duca, per approvare o riprovare del tutto, o mutare e ricorreggere in qualche parte quei pareri che i deputati avevan significato al cardinale dei Medici. Questi finalmente tutti in consentimento concorde deliberarono di mandare un'ambasceria in Barzallona, laddove era l'imperadore, per parte de'fuorusciti, per la quale furono eletti messer Galeotto Giugni, Paolantonio Soderini e Antonio Berardi, e fu loro data un' instruzione da' procuratori de' fuorusciti fiorentini di tutto quello ch' eglino avevano a fare, quando fossero giunti alla corte di Cesare, la quale in somma conteneva ch'cglino si dolessero apertamente coll'imperadore, che i capitoli dell'accordo fatto con lui l'anno 4530 non erano stati osservati loro, ma erano stati rotti in molte parti (siccome in fatto era la verità); e che a questo aggiugnessono senza rispetto alcuno molt'altre querele contro al duca Alessandro de'suoi costumi cattivi, e della famiglia sua, la maggior parte della quale di vero era insolentissima e disonesta molto; e ehe dicessero oltre di ciò a sua maestà chiaramente gli scellerati costumi ch'egli introduceva e lasciava crescere nella città, siccome sono bestemmie, giuochi e lussurie d'ogni maniera, non ne facendo tener conto nessuno a' maestrati; e dall' altra parte se qualcuno diceva una minima parola contro a lui, o contro al governo suo, o veramente contro alla memoria di papa Clemente, era senza rimedio alcuno subitamente punito di pena capitale; e che eglino raccontassero ancora a Cesare molte crudeltà, che il duca Alessandro aveva usate contro a molti cittadini particolari, delle quali cose eglino

avevano nell'istruzione notati molti esempi.

Ma perchè al cardinale Ippolito per esser de' Medici, e agli altri due principali cardinali fiorentini per esser congiunti parenti del duca Alessandro, ed al cardinale de'Gaddi per essere stato insieme cogli altri tre cardinali di sopra detti appresso di papa Clemente, mentrechè ei faceva la guerra di Firenze, ed a Filippo Strozzi per aver persuaso quanto egli aveva potuto papa Clemente a far principe assoluto di Firenze il duca Alessandro, ancorchè il pontefice ne fusse risoluto da se stesso, lo infamare il duca di queste vilissime cattività, e dolersi che alla città di Firenze fosse stata tolta la libertà, nè le fossero stati osservati i capitoli dell'accordo fatto con Cesare l'anno 4530, non pareva convenevole, massimamente non si essendo nessun di loro trovato presente quando quell'accordo si fece; perciò i deputati e gli altri detti di sopra stanziarono che ciaseuno de' cardinali, e Filippo Strozzi, mandasse alla corte dell'imperadore qualcuno de' suoi uomini da per sè, a dolersi modestamente del duca Alcssandro, e mostrare a sua maestà che la casa de' Medici era solita pel passato ad avere i cittadini, e massimamente i nobili e parenti loro, siccome essi erano, per amici e compagni nel governo, e non per ischiavi e servidori, come gli voleva tenere il duca, non avendo lor rispetto alcuno. Ma del non essere stati osservati i capitoli fatti l'anno 4530, nè dell'altre scelleratezze, delle quali i fuorusciti accusavano il duca Alessandro, non ragionassono per cosa del mondo, acciocche queste paressero duc ambascerie diverse, e mandate da più e diversi uomini, e per diverse cagioni ancora. Il cardinal Salviati adunque mando alla corte colle commissioni di sopra dette messer Giovanmaria Stratigopolo cavaliere lerosolimitano, ed il prior di Roma suo fratello, che fu poi cardinale. Il cardinal Ridolfi mandò Lorenzo Ridolfi; suo fratello, e Filippo Strozzi il signor Piero suo figliuolo, che fu poi un de' maliscalchi del re di Francia, e seco andò in compagnia Francesco de' Pazzi. Il cardinale de'Medici serisse al Cesano, cui egli aveva mandato prima molte erudeltà, che il duca Al anche surva meto con-

89

per altre sue bisogne alla corte dell'imperadore, che fusse insieme cogli ambasciadori de fuoruscit e con questi mandati degli altri cardinali e di Filippo Strozza, è tutti insieme d'accordo mettessero ad effetto le commissioni di sopra dette, ch'erano state date loro in Romis, ingegnandosi nondimeno a lor potere di mostrare a Cosare che molto diverse eran le cagioni che muovevano i cardinali e gli altri congiunti per parentado al doca a dolersi di lui, che quelle che muovevano i fuoruscità a querelarsi appresso a sua maestà.

Quando questi ambasciadori partirono di Roma per andare in Ispagna per le cagioni di sopra dette, pur ciascun da per sè in diversi giorni, ma tutti da i dodici a i venti d'aprile dell' anno 1535; ancorchè questa deliberazione fosse trattata segretamente, nondimeno il duca n' avea qualche notizia; la qual cosa ancorche il priore di Roma s'avvisasse, pure passò per Firenze, e ando a far riverenza al duca Alessandro, il quale in apparenza lo ricevette benignamente, e ragionò seco assai delle pratiche de' fuorusciti e degli altri nimici suoi, a che il priore rispose sempre, che non se ue impacciova; perchè veggendo il duca di non poter ritrar cosa alcuna da lui, gli mandò a parlare Giovanni Bandini; per vedere se egli poteva intendere da lui alcuna cosa di quelle che i suoi nimici trattavano contro di lui: Giovanni adunque andò a trovare il priore, come amico suo, ed entrò seco in vari ragionamenti, tantochè essi vennero a ragionar del duca Alessandro, del quale Giovanni Bandini cominciò a dolersi assai; e a dirne male; ma veduto che con tutto questo il priore non s'allargava punto, mutò modo di ragionare, e cominciò a parlare contro a i cardinali ed a i fuorusciti, e dire che il duca Alessandro terrebbe a ogni modo lo stato di Firenze a dispetto loro, e altre cose assai somiglianti a queste; alle quali il priore non rispose mai altro, se non che non s'impacciava de' casi de' fuorusciti, nè dello stato di Firenze; donde egli si parti prestamente, senzache il duca da se stesso, o per mezzo di Giovanni Bandini potesse aver da lui lume delle pratiche, le quali

i nimici suoi gli facevano contra; e ritornando poi il priore di Spagna dalla sua ambasceria, passò per Ferrara, e ragionando con Giovambatista Busini di que che gli era avvenuto in Firenze disse: Al corpo di santa gallina (che così usava giurare), se io non era accorto, Gioçan Bandini mi faceva mal capitare.

Giunsero adunque questi ambasciadori in Barzalona a i quindici giorni di maggio dell'anno 4535, ed ebbero tutti audienza, ma in diversi tempi; perciocchè quegli che eran mandati da i cardinali e da Filippo Strozzi, furono uditi dall'imperadore a' diciotto giorni di maggio, e poco di poi ebbero udienza gli ambasciadori de'fuorusciti, e benissimo fu conosciuta da sua maestà e dagli agenti suoi la cagione di queste due ambascerie, e della diversità di quelle; onde Covos uno de' ministri primi suoi, disse in lingua spagnuola: esto es un concierto; nondimeno Cesare gli udi benignamente, e si mostrò assai desideroso del riposo, delbene e della libertà della città, e massimamente perchè il principe d'Oria favoriva allora assai le cose de' fuorusciti, perciocchè essi si vestivano del mantello della libertà, della quale egli era stato sempre ed era ancora più che mai amatore, siccome si vide manifestamente guando l'anno 4528 essendo in poter suo, per lo acicordo fatto collo mperadore, lo insignorirsi di Genova. egli pollo volle fare, anzi la lasciò libera nelle mani de'suoi cittadini, i quali vi ordinarono quella forma di repubblica, che ancora oggi vi dura, la qualé egli sempre, mentrechè visse, s' ingegnò a suo potere non solamente di mantenere, ma di migliorare ancora. Questi offeriva a Cesare che se egli rendeva la libertà alla città di Firenze, che adopererebbe di maniera, che tra Firenze, Genova, Siena e Lucca si farebbe una lega a devozione dell' imperadore, e a difesa comune degli stati loro, della quale esso sarebbe capitano, il che sarebbe una sicurtà grande delle cose d'Italia per sua maestà senza sua spesa. Ma per esser deliberato allora Cesare di fare l'impresa di Tunisi, rispose a tutti gli ambasciadori per un suo rescritto in lingua spagnuola in questa maniera, il qual rescritto recato in volgare fiorentino yuol dir così (4):

« Che sua maestà coll'animo, che ha con effetto mostro alla comun pace (2) della Cristianità, segnalatamente sempre desiderando la pace e tranquillità d'Italia, e maggiormente desiderando di ridurre la repubblica fiorentina in buona unione, e che fusse retta con buon governo e giustizia, a riposo e benefizio comune, e convenevole sicurtà e ragionevole contento de' nobili di detta città, così di quelli che in quella abitano, come de'fuorusciti, e così è continovamente della medesima volontà e affezione di procurare con buono animo, in tutto quello che per lui si potrà, di soddisfare a tutti. Ma per istare sua maestà in sull'imbarcare, con intenzione d'essere, coll'aiuto di nostro Signore, dopo non molto tempo in Napoli, gli è paruto per il meglio rimetter la cosa a quel tempo, ed allora si darà tutto a far quello che sarà convenevole per l'effetto di sopra detto, e però vederà da qui innanzi, ed in questo tempo ancora, d'essere informato e certificato così di quello che hanno esposto, e di che si son doluti i sopraddetti, come d'ogni altra cosa; e così farà tener la mano a Pietro Ciabatta (3) che sta in Firenze, e agli altri suoi ministri in Italia, che facciano tutti il debito, e usino ogni sollecitudine per lo buono e pacifico governo del detto stato di Firenze, levando e cacciando via tutte le violenze e occasioni di querela a i fuorusciti e agli altri della detta città e repubblica di Firenze, e così medesimamente tutti i movimenti, così per quello che importa alla detta tranquillità, come per evitare ancora tutti gl'inconvenienti che potrebber nascere in tutta Italia contro alla lega difensiva di quella, e rompimento della comune pace, la quale sua macstà per lo debito che tiene del sacro imperio, e per la singolare affezione

<sup>1)</sup> Nel suo originale fu da noi pubblicato nelle Storie di Iacopo Nardi, V. II, p. 254.

<sup>2)</sup> Le altre stampe malamente leggono parte: lo spagnuolo ha

Quello stesso che altrove chiama Zappada col proprio suo nome, di cui qui traduce il significato.

che porta alla detta Italia, e segnalatamente alla detta Firenze, non sopporterebbe che fosse rotta. Ricerca dunque e comanda alli detti fuorusciti, che si contentino di detta sua volonta.

Gli ambasciadori de' fuorusciti e degli altri nimici del duca Alessandro, vedutosi rimettere a Napoli alla tornata dell'imperadore da Tunisi, lasciato messer Giovanmaria Stratigopolo di sopra detto alla corte dell'imperadore, se ne ritornarono per diverse vie in Italia e ciascheduno di loro riferi a quegli che lo aveva mandato, la deliberazione che Cesare aveva fatta delle cose loro; tra'quali tornando il signore Piero Strozzi, e avendo seco in compagnia Francesco de'Pazzi e Antonio Berardi. trovò che per la Lombardia erano venuti nove uomini mandati dal duca Alessandro per ammazzargli; il che essendo venuto agli orecchi di Batista degli Strozzi di Ferrara governatore di Modana, lo significo alla venuta loro al signor Picro Strozzi; perchè eglino facendo cercar per Modana diligentemente di costoro, gli trovarono un certo capitano Petruccio Fiorentino figliuolo d'un fornaio, il quale essi col favor del governatore fecer pigliare dalla famiglia della signoria, ed esaminarlo sopra ciò ch'egli era venuto a fare a Modana; e trovata la verità, feciono autenticare quell' esamina legittimamente e fattasene dare una copia, la se ne portarono con loro a Roma, laddove eglino se ne ritornavano, e Petruccio lasciarono andare dove più gli piacque.-

Mentrechè gli ambasciadori de fuorusciti e degli altri nimici del duca Alessandro penavano (1) a essere spediti da Cesare, e a ritornare a Roma, il papa fece metter prigione il conte Ottaviano della Ghienga, il quale cra uno de' primi uomini che avesse il cardinale de' Medici per esser egli stato infamato artaiamente d'omicidii e d'altri errori somiglianti a questi; e nella inedesima mattina essendo scavalcato il cardinal de'Medici al palagio di San Pietro, gli fu da'palafrenieri del papa tolto la mula, sotto specie del non aver egli pagato foro certe rigaglie ch' eglino dicevano appartenersi foro; di

<sup>(1)</sup> La stampa di Leida legge pensavano.

che il cardinale sdegnato ficramente, si parti subito da Roma con tutta la corte sua, e se n'andò a castel Santagnolo, parendogli che il papa cercasse di trovare qualche occasione, contro a di lui per nuoccirgli, siccome egli cercava in fatto, il che lo affliggeva assai, non meno per lo pericolo che gli pareva portare per le insidie che il pontesiee gli tendeva, delle quali egli temeva poco. essendo naturalmente ficro e animoso, quanto per la ingratitudine la quale gli pareva che il papa gli usasse, siccome gli usava veramente, essendo stato il cardinale de'Medici principal cagione che egli fosse stato così presto e cosi agevolmente fatto pontefice; perchè egli stette parecchi giorni fuor di Roma; ma parendo al papa portar gran biasimo di quel che contra fatto li aveva, e veggendo la benivolenza grande ch'egli aveva quasi di tutta la nobiltà romana, adoperò per mezzo di Gian di Vega Spagnuolo, allora ambasciadore dell'imperadore in Roma, che il cardinale de'Medici tornasse da castel Santagnolo a Roma, il che dopo non molto tempo segui: perciocche l'ambasciadore di Cesare promesse sopra la fede sua, che al cardinale non sarebbe fatto violenza alcuna; ed il conte Ottaviano in questo mezzo era suto liberato con tutti i suoi onori. Ed era tanto grande la affezione ed il rispetto che tutta la nobiltà romana portava al cardinale de'Medici, che il giorno che egli ritornò a Roma non fu gentiluomo aleuno di qualunche grado egli si fosse, che non gli andasse incontro infin fuora della città per aecompagnarlo al palagio del papa, e poi alla casa sua. La deliberazione che lo imperadore aveva fatta a

Barzalona di voler udire i fuorusciti forentini e gli altri nemici del duca Alessandro a Napoli alla tornata sua di Tunisì, quando fu intesa da quegli che erano in Roma, il che fu di giugno, turbò fieramente gli almi loro; perchè ristrettisi insieme, cominciarono a praticare di mandare il cardinal de'Medici in compagnia di sei fuorisciti all'imperadore, che già si ritrovava in Tunisi, con commessione di significare a sua maestà, che i faorusciti florentini, e tutti gli altri ancora, che s'eran dofuti del duca Alessandro appresso di quella in Bar-

cellona per i loro ambasciadori, si rimettevano liberamente in sua maesta, e la pregavano strettissimamente, che gli piacesse d'ordinare in Firenze quello stato che miglior le paresse, solo ch'ella traesse la città di Firenze dalle mani del duca Alessandro. E perchè questa pratica fusse trattata più giustificatamente, mandarono il capitano Guasconi, quasi per tutta Italia, dove fussero fuo-rusciti, a chiamargli a Roma per trattare di cose appartenenti alla repubblica fiorentina. Ragunaronsi pertanto in Roma quella state circa a ottanta fuorusciti fiorentini. e cominciarono a far pratica tra loro, s' ei si doveva mandare il cardinal de' Medici a Tunisi colla predetta commessione, o no; e subitamente cominciarono ad aver differenza l'un coll'altro, siccome è la natura dei Fiorentini d'esser rare volte d'accordo di cosa alcuna ch'eglino abbiano a fare insieme; ed il principio di questa lor discordia fu perchè Giovambatista Gondi, il quale stava in Barzellona, e aveva raccolti tutti quegli ambasciadori fiorentini che quella medesima state eran venuti in quella città, e provvedutogli d'alloggiamenti e di molte altre cose di che faceva loro di bisogno, e sapeva molto bene tutto quello ch'eglino avevan trattato con Cesare e con gli agenti suoi, scrisse a Iacopo Nardi, che niuno di quegli ambasciadori aveva ragionato coll'imperadore, nè con alcun de'suoi ministri della libertà della città; ma tutti con consentimento concorde avevano richiesto a sua maesta, che le piacesse rimuovere il duca Alessandro dal governo di Firenze, e di mettere in suo scambio il cardinale de' Medici; la qual cosa messer Salvestro Aldobrandini per una sua lettera sottoscritta da Giovambatista della Stufa, e da Giovambatista Giacomini, e da due soldati fiorentini che Filippo Strozzi teneva alla guardia sua, aveva commessa al Cesano, il quale era alla corte per lo cardinale Ippolito, che procurasse con ogn'industria di far chiedere alla cesarea. maestà unitamente da tutti gli ambasciadori che di Roma erano stati mandati alla corte dell'imperadore in Barzellona. Andò Iacopo Nardi spargendo questa nuova tra tutti i fuorusciti senza allegar perciò l'autor di quella, di maniera ch'ella venne agli orecchi d'Anton Berardis

il qual era uno di quegli, come s'è detto di sopra, che era stato mandato da' fuorusciti ambasciadore all'imperadore; perchè egli mostrò a lacopo Nardi la istruzione che gli ambasciadori de' fuorusciti avevano avuta, quando andarono in Barzellona, la quale era scritta di mano propria d'lacopo Nardi, 'nella quale si conteneva che, non potendo altrimenti ottenere che il duca Alessandro fusse rimosso dal governo di Firenze, dicessero all'imperadore che piuttosto si sarebbono contentati del governo del cardinale Ippolito, che di quello del duca Alessandro; e disse a lacopo di sopra detto, che nè egli ne gli altri ambasciadori de'fuorusciti, ch' erano iti a Barzellona, avevan richiesto a sua maestà in altra maniera, che in quella ch'era scritta in quella istruzione, che desse il governo della città al cardinale de'Medici; e stracciata quella istruzione innanzi a lacopo Nardi, gli disse una gran villania, e sdegnato fieramente se n'andò in Ancona.

Pure con tutte le lor discordie i fuorusciti si ragunarono in casa di Paolantonio Soderini, e cominciarono a praticar tra loro, s' egli era bene mandare il cardinale de' Medici a Tunisi allo imperadore colla commessione predetta, o no; e finalmente si conchiuse che non fosse a proposito il mandarlo con quella commessione, perciocche qualcuno di loro diceva che non era bene domandaré a Cesare altro governo che quello che era stato in Firenze dall' anno 1502 insino all' anno 1512, e dall'anno 4527 sino all'anno 4530, perciocchè quello era il più proprio e il più convenevol governo a quella città, che mai gli fosse stato, siccome essi s'ingegnavano di mostrare con molte ragioni ch'eglino adducevano. E se pure, dicevano essi, quegli che vogliono mandare il cardinale de' Medici all' imperadore con commessione libera di richiedere a sua maestà quello stato che più le piacesse, hanno da proporre un miglior modo di vivere per quella città, che non era quello (4) che

Uno solo è il governo detto di sopra, e perciè credemmo preteribite la lezione della stampa di Leida; la Citata, a rispetto forse, dell'essere stato due volte in Firenze quel governo stesso, ha; non, erun quegli.

noi dicemmo di sopra, proponganio, e allora sì potrà mandare il cardinale Ippolito all'imperadore con commessione di chiedere a sua maestà quel tal governo; il che sarebbe molto meglio, che mandare il cardinale con libera commessione di domandare qualunche stato più piacesse all' imperadore; perciocchè in questa manieravenivano a dimostrare a Cesare di contentarsi anche d'un altro signore, se a sua maestà fosse piaciuto di farlo, e per conseguente di non esser tanto grandi amici della libertà, quanto ei dicevano, e nemici della superiorità, ma del duca Alessandro solamente, e desiderosì della grandezza e potenza lor propria. Proposonsi pertanto tra loro, e disputaronsi molte cose, e niuna se, ne conchiuse: laonde i cardinali Salviati, Ridolfi, Gaddi, e Filippo Strozzi insieme con loro veggendo quella confusione e quella tanto gran diversità di pareri, presero sopra di loro tutta l'autorità di fare intorno a ciò che s'era trattato tra i fuorusciti, tutto quello che fusse utile e orrevole a tutti loro, e accomiatati tutti i fuorusciti, ch' eglino avevano fatto venire a Roma, e dato a queglia cui ne faceva bisogno otto scudi per uno, gli lasciarono andare laddove più piacque a ciascheduno di loro. di ritornarsenc; e ristrettisi di poi insieme con quei fuorusciti ch' eran rimasi in Roma, e ch' erano del medesimo parere ch'eglino erano, deliberarono da loro stessidi mandare il cardinale de' Medici a Tunisi con commessione di raccomandare la città allo imperadore ; quanto si potesse il più, e rimettere liberamente nell'arbitrio di sua maestà d'ordinare in Firenze quel governo che più le piacesse, solo che egli ne levasse il duca Alessandro.

In questo medesimo tempo che i nimici del duca facevan queste lor pratiche, il cardinal de' Medici s' erapartito di Roma, e itosene a Itri per andarsene a Tunisi, e ricominciare egli stesso in quel luogo a trattare, con Cesare quella pratica d'accomodar le cose sua col duca Alessandro; perchè egli aveva poco innanzi mandato il Cesano suo segretario in Barzellona, pel qualeegli voleva far richiedere all' imperadore, che gli piacesse d'adoperare che il duca gli desse ogn' anno almeno la metà dell'entrate de' poderi e degli altri beni stabili della ensa de' Medici, e quella parte nello stato di Firenze, che a sua maestà paresse convenevole: il qual maneggio era stato poi interrotto dall' ambascerie che i nimici del duca Alessandro avevan mandate a Cesare, e dalle commessioni che il cardinale, persuaso da i medesimi nimici del duca Alessandro e da papa Paolo III, per le cagioni di sopra dette, aveva di nuovo per sue lettere date al Cesano, di convenir cogli ambasciadori predetti a far quelle dimande alla cesarea maestà, e porgergli (1) quelle querele contro al duca, che noi dicemmo di sopra; ma avendogli il procedere de' nimici del duca Alessandro, e le lor discordie e vari pareri, e forse anche gli amorevoli ricordi, e fedeli consigli di qualche suo amico e servidore, dimostro finalmente a quanti e a quanto gran pericoli lo facesse soggiacere la nimicizia ch'egli aveva col duca, s'era al fine deliberato per mezzo di Cesare di far pace seco con quelle condizioni che paressero giuste e ragionevoli alla cesarea maestà: della qual cosa dubitando i nimici del duca Alessandro, mandarono il signor Piero Strozzi a trovarlo a Itri, aceiocchè egli gli dimostrasse con quelle ragioni più vive che egli potesse, quanto lo stare unito co' fuorusciti fiorentini, e cogli altri nimici del duca Alessandro gli dovesse essere utile e onorcvole: conciosiacosachè s' egli insieme con loro significava a Cesare l'acerbo odio e mortale che tutta la città di Firenze portava universalmente al duca, ed i cattivi suoi portamenti, necessariamente ei sarebbe rimosso dal governo di quella, e da questo ne seguirebbe ch' egli ne diverrebbe signore, per la grazia e benevolenza ch'egli .aveva di tutti i cittadini fiorentini, così di quelli di dentro come di quelli di fuori, essendo massimamente di più età che non era il duca Alessandro, e avendo avuto per lo tempo passato il governo della città. Andò il signor Piero a trovare il cardinale a Itri, e ingegnossi a suo potere di persuadergli con ogni diligenza questa intenzione de' nimici del duca, ma non gli parve già

elid) in tal modo l'E. di L.; la Citala ha porgli.

che il cardinale desse molta fede alle sue parole nè alle ragioni sue; e tornandosene a Roma riscontrò a Sulmonetta messer Giovambatista da Ricasoli, il quale è oggi vescovo di Pistoia, e allora stava a i servigi del cardinale de' Medici, e quando egli era partito di Roma, gli era rimaso, perciocchè egli era infermo, ma essendo di poi guarito se n'andava a Itri a trovare il cardinale. Onde il signor Piero si fermò quivi con lui, e gli raccontò i ragionamenti delle cose di Firenze, ch'egli aveva auti seco, e lo pregò strettissimamente, che quando ei giugneva alla presenza del cardinale, s'ingegnasse di persuadergli il medesimo ch' egli aveva cerco di persuadergli, e partironsi tutti e due quindi, il sig. Piero per la volta di Roma, e messer Giovambatista per la volta d'Itri; laddove poichè messer Giovambatista fu giunto, riferì al cardinale quello che il signor Piero gli aveva detto, alle cui parole ei rispose: Io non voglio star più a speranza di lor novelle e di lor baie,

I nimici del duca Alessandro, che erano in Roma, veggendo che il cardinale de' Medici aveva deliberato d'andare a Tunisi a trovare l'imperadore, stanziarono anch' eglino di valersi dell' opera sua appresso quella maestà, o almeno scoprire del tutto, s'ei potevano, l'animo suo quale egli fosse; perchè ci lo fecero avvocato e procuratore di tutti loro inanzi a Cesare, e gliene mandarono lettere di credenza scritte in questa

forma:

«Col nome dell'onnipotente Dio, e a ricuperazione

della libertà della nostra patria.

« Noi procuratori de' fuorusciti fiorentini in sufficiente numero ragunati, e similmente molti altri fuorusciti al presente in Roma esistenti, informati pienamente per molte vie della buona mente e carità dell' illustrissimo e reverendissimo monsignore il cardinale de'Medici verso la sua dolce patria, non solo gratamente accettiamo l'amorevoli offerte fattene mediante gli agenti di sua signoria reverendissima, ma quella con ogni riverenza spontaneamente preghiamo e supplichiamo che si degni pigliar la nostra protezione, e riceverne nel numero de' suoi devotissimi servidori, e gli piaccia una volta.

voler diventare padre per l'affezione e meriti di quella città, della quale esso per natura è figliuolo, e prender cura e fare ogn'opera, giusta sua possa, di liberar quella dalla presente superiorità, e restituirla alla pristina libertà, promettendosi di noi circa a tale effetto ogni opera, insino all'esporre della propria vita; a confermazione della qual cosa noi in detti modi e nomi, ed in quel modo che meglio possiamo, in nome di tutto 'l popolo fiorentino, il quale oppresso da così grave giogo di servità, altrimenti di sè non può deliberare, lo eleggiamo, nominiamo e dichiariamo nostro padre e protettore, e principale autore della recuperazione della nostra libertà, e confidando nella bontà e umanità di sua reverendissima signoria la supplichiamo che andando, come s'intende, in Affrica per altri suoi negozi a far riverenza a Cesare, si degni introdurre a quella maesta, e prestare ogni suo possibil favore a' nostri oratori destinati allo 'mperadore per domandargli la libertà; anzi più tosto si degni farsi autore principale di così giusta e gloriosa impresa, acciocche dopo la benignità di Cesare, in sua signoria reverendissima abbiamo a riconoscere tanto dono, quanto è quello della desiderata libertà. E acciò sua reverendissima signoria conosca quanto confidiamo nella sua bontà, noi umilmente la preghiamo che le piaccia che tutti gli negozi e azioni che per l'avvenire s'aranno da fare a fine della liberazione della nostra patria, si facciano specialmente in nome di sua signoria reverendissima e degli altri amatori della nostra città, senza più fare in nome o in fatto alcuna differenza o distinzione, acciocche si mostri chiaramente esser fatto un cuore ed un'anima in apparenza di tutti gli animi di coloro che amano la patria. come sono d'una mente medesima con effetto e in verità, secondochè sua signoria reverendissima vedrà manifestamente nel disporre come signore e padre della servitù, de' cuori e delle persone nostre, ogni volta che sua signoria reverendissima n'arà per sue lettere consolati, degnandosi di esaudire i preghi nostri, accettando e confermando benignamente quanto per noi di sopra s'espone umilmente in fede della nostra fedelissima servitù verso sua reverendissima signoria. »

Alla qual lettera il cardinale rispose benignamente per un'altra sua lettera di questa maniera (4):

Magnifici Signori.

« Il cavaliere fra Giovanmaria Stratigopolo m' ha riferito, siecome conscio dell'animo e volontà mia verso il pubblico bene è libero vivere della nostra patria che aveva e privatamente e pubblicamente a ciascuna delle signorie vostre dichiarato quanto io desiderassi, ed all'utile ed al ben pubblico convenisse, che tutte o parte di quelle si trasferissero con esso meco alla maestà cesarea, acciocche avendo a trattar della liberazione e quiete della nostra città, fossero veri testimoni appo Dio ed il mondo dell'ufficio ed opera mia verso la patria, ed io mediante la lor testimonianza ne raccogliessi quei frutti, quali di simili opere e uffici da i grati e buoni cittadini si sogliono debitamente desiderare: e visto quanto in questa parte dalle signorie vostre in scriptis fu risposto al prefato cavaliere, m'è suta gratissima la deliberazione, sperando che d'una sì santa unione verso la liberazione della patria, non ne possa nascere se non il pubblico bene e universal contentezza e soddisfazione (2) di tutti i buoni cittadini, e amorevoli di quella patria. Io mai non mancherò di tutti quegli uffici che per natura, legge e volontà le debbo, esortando e pregando quelle a mettere in effetto quanto da esse è stato deliberato, ed accelerare per la brevità del tempo la spedizione di quegli che doverranno venire. Ne altro m'occorre, se non offerirmi paratissimo a tutti i lor comandi. »

I fuorusciti viddero che il cardinale per le sue lettere dimostrava d'accettar quel carico volcutieri, e prometteva loro di far tutto quello ch'egli poteva per racquistare la libertà alla patria sua, e la ritornata loro in quella, e che gli pregava che mandasscro seco il mag-

<sup>1)</sup> Si toglie con l'E. di L. la viziosa trasposizione che trovasi nella Citala: un'altra lettera di questa sua maniera.

<sup>. 2)</sup> Le parole e soddisfazione, taciute dall'E. di L., e nelle altre stampe mai collocate in fine del periodo, sono restituite al lor luogo, come si troyano nelle Storie del Nardi.

gior numero di loro eh'ei potessero; il che ei mostrava di fare per impetrare in compagnia loro più agevolmente dall'imperadore la libertà della città, e la ritornata dei fuorusciti in quella; ma in fatto ei lo faceva per comparire più orrevole innanzi alla cesarea maestà, che egli poteva, e per valersi ancora dell'opera loro, mostrando di favorirgli appresso Cesare, a far venire più facilmente il duca Alessandro a quelle condizioni dell'accordo, ch'egli desiderava; ed in questa maniera schernire la fraude colla fraude; perchè i fuorusciti deliberarono di mandare in compagnia sua sette di loro, i quali furon questi: Francesco Corsini, Niccolò Machiavelli cognominato il Chiurli, Antonio Berardi, Dante da Castiglione, Bartolommeo Nasi, il capitano Baccio Popoleschi, ed il capitano Giovacchino Guasconi, ed a questi feciono una lettera di credenza di guesta maniera:

« Non possendo, come sarchbe il desiderio e debito nostro, rappresentarci tutti insieme davanti a i piedi di vostra maestà, mandiamo al cospetto di quella i nostri dilettissimi fratelli Francesco Corsini, Niccolò Machiavelli, Antonio Berardi, Dante da Castiglione, Bartolommeo Nasi, il capitano Baccio Popoleschi e il capitano Giovacchino Guasconi, i quali in nome nostro le esporranno i nostri giusti desiderii, sperando che mediante la sua bontà saranno umanamente esauditi, secondoche la sua benignità ne dette buona intenzione alli nostri mandati a sua maestà in Barzellona; per tanto umilmente supplichiamo che si degni prestar loro piena e indubitata fede, e noi tutti in buona grazia di vostra maestà cesarea, con ogni riverenza gli ginocchi baciandole, cordialmente ci raccomandiamo. »

I fuorusciti, che dubitavano della mente del cardinale, nè si fidavano del tutto di lui, imposero a questi sette, cui eglino avevano ordinato di dover mandare col cardinale a Tunisi, che osservassero con ogni diligenza i modi del suo procedere, e veggendo ch'egli procurasse la libertà della città, e la restituzione dei fuorusciti alla patria loro, l'onorassero e l'ubbidissero in tutto quel ch'ei dicesse, come lor magiore; ma parendo loro che ili cardinale cercasse la propria grandezza sua, e d'ac-

comodare per mezzo dell'imperadore le cose sue col duca Alessandro, si scoprissero liberamente a sua maestà, e le mostrassero ch'eglino non crano innanzi a quella col cardinale a quel fine, ma perciocchè egli aveva promesso a' fuorusciti, e a tutti gli altri che s'erano doluti a quella del duca Alessandro, d'essere avvocato e procuratore dinanzi a sua maestà della libertà della città di Firenze, e della restituzione loro alla patria; la qual cosa poichè egli non faceva, dicessero all'imperadore, che eglino da loro stessi volevano trattare con lui della libertà della patria loro, e della restituzione loro a quella. siccome era stato loro imposto, quando s'erano partiti da Roma, da i procuratori de' fuorusciti, che dovesser fare. Partironsi ancora di Roma, oltra a questi sette detti di sopra, molti altri fuorusciti più orrevoli ch' ei potettero, e andarono a ritrovare il cardinale a Itri per accompagnarlo di poi a Tunisi; i quali tutti insieme colla maggior parte della sua famiglia egli avviò innanzi a Gaeta ed a Napoli, imponendo loro, che provvedessero i legni, e gli apprestassero per poter poi, quando fosse tempo, imbarcarsi per andare a Tunisi a trovare l'imperadore, e seco riserbò pochi uomini della sua corte.

Mentrechè i fuorusciti avevan questi maneggi col cardinal de' Medici, Antonfrancesco degli Albizzi, il quale, siccome di sopra s'è detto, era uomo di natura altera. e superba, e malvolentieri conveniva cogli altri, biasimava pubblicamente, che per riavere la libertà della città s'usasse da i fuorusciti il mezzo del cardinale, per le ragioni di sopra dette; laonde per vedere se poteva per qualche altra via chiarirsi della mente dell'imperadore inverso i fuorusciti, mandò in Barberia Giorgio Dati e Francesco Corsini grandissimi amici suoi, i quali anche desideravano assai di travagliarsi di così fatte cose, al principe d'Oria, di cui egli si teneva molto amico, il quale aveva mostro sempre, siccome noi sopra dicemmo, di favorire la dimanda che i fuorusciti facevano della libertà della città di Firenze, a raccomandargli la causa de' Fiorentini, per veder se egli solo. senza l'ajuto degli altri, poteva nuocere al duca Alessandro, e aiutar la causa de' fuorusciti, e ritrar cosa alcuna della mente di sua maestà intorno a i fatti dei fuorusciti fiorentini. Andaron per tanto questi due con lettere di Antonfrancesco degli Albizzi al principe d'Oria. e gliene consegnarono, ed a bocca ancora gli raccomandarono strettissimamente quelle medesime cose che Antonfrancesco raccomandava a sua signoria per sue lettere, cercando destramente d'intender dal principe, s'egli sapeva cosa alcuna dell'animo che lo imperadore avesse circa alla causa de' fuorusciti fiorentini; perchè ei rispose loro, ch' era stato sempre ed era ancora più che mai amico e fautore della libertà de' Fiorentini, ma che essendo servidore di Cesare non poteva voler di questo, nè d'alcun' altra cosa, se non quello che ne voleva l'imperadore. Dalle quali parole potettero prudentemente immaginarsi que' due la deliberazione di Cesare delle cose di Firenze, e darne avviso ad Antonfrancesco predetto; per la qual cosa egli di poi in Napoli non si volle mai impacciare troppo delle cose dei fuorusciti: ma standosi in casa d'Anton da Gagliano in compagnia di messer Pagol del Rosso cavaliere Ierosolimitano, quando era domandato diceva il parer suo liberamente senza andar più innanzi, e cercava con ogni diligenza, siecome ei s'era ingegnato sempre, di dimostrarsi il più ch'egli poteva senza passione alcuna, e molto amico degl' Imperiali, ed in questa maniera acquistarsi credito e riputazione appresso di loro.

Erasi già consumato in questi maneggi la maggior parte della state dell'anno 4535, quando il cardinale a'due giorni d'agosto di quell'anno, per andare spesse fiato da Itri a Fondi a vedere la signora Giulia Gonzaga, la quale era da lui amata, e ad altri suoi diporti, si cominciò a sentir di mala voglia, e in questa maniera si stette sino a'di cinque del mese predetto, nel qual giorno standosi in letto, e portandogli Giovann'Andrea dal Borgo a San Sepolero, ma nato in città di Castello, il quale era suo sinicaleo, una minestrina bollita in peverada di pollo per desinare, mangiata che l'ebbe, subitamente lacrimando la rimandò, e cominciossi a sentir tutto travagliato. Per la qual cosa quivi a poco si feute ti chia

mare messer Bernardino Salviati cavaliere lerosolimitano e priore di Roma, il quale su poi cardinale, siccome noi dicemmo di sopra, e gli disse: lo sono stato arvelenato, ed hammi avvelenato Giovann' Andrea. Messer Bernardino tristo e dolente s'usci di camera, e conferi quel che'l cardinale gli aveva detto co' primi e più cari servidori che 'l cardinale avesse quivi, i quali insieme seco fecero pigliare il siniscalco, e metterlo al tormento; dove egli confessò apertissimamente d'avere avvelenato il cardinale in quella pappa, ed aver pesto il veleno tra due sassi, i quali egli avea poi gittati via, ed insegnò il luogo dove egli gli aveva gettati; ed essendoli portate da i scrvidori del cardinale cert'altre pietre raccolte da loro a caso d'altri luoghi, quando le vidde disse che le non cran quelle ch' egli aveva adoperate a pestare il veleno ch'egli aveva dato al cardinale; perchè andando i servidori del cardinale in quel luogo, nel quale egli aveva detto d'aver gettati i sassi di sopra detti, gli trovarono e gliele mostrarono, e subitamente ch'egli gli ebbe veduti, disse che quei erand quei sassi de'quali egli s'era servito a far l'effetto di sopra detto. Il cardinale in questo tempo peggiorava senza modo, e s'andava consumando a poco a poco, e avendo continovamente una picciolissima febbre e lenta. di maniera che a'dieci giorni d'agosto dell'anno 4535 a quattordici ore culi si mori miserabilmente, e lasciò di sè grandissimo desiderio, non solamente a tutti i suoi servidori, ma ancora a tutta Italia, e massimamente a' Romani, perciocche egli era cortese, di grand'animo, amator grandissimo d'ogni maniera di virtu. e di maniere lodevoli, e di bella presenza, ma altiero e superbo a maraviglia.

E non è dubbio alcuno, ch'ei non morisse di veleno, perciocchè egli era giovane e gagliardo, e mori in quattro giorni con pochissima febbre e lenta, e morto che egli fu, divenne il corpo tutto infagonato, che facenadolo i suoi servidori sparare, si gli trovò la rete tutta rosa; ma in che maniera, e da chi gli fosse dato si veleno, varie furono l'opinioni; nondimeno i più credettero che il suo siniscalco l'avvelenasse in quella mi-

nestrina per le ragioni di sopra dette; oltracciò menandolo i servidori del cardinale già morto, a Roma per darlo nelle mani della corte, ed essendo fermati per la strada a desinare, lo missero co'ferri a' piedi, e colle manette alle mani in una stanza, laddove messer Giovambatista da Ricasoli, uno de'servidori del cardinale, di cui noi dicemmo di sopra, l'andò a trovare a quella stanza ; e gli disse piacevolmente: « È egli però possibile, o Giovann'Andrea, che ti sia bastato l'animo a esser cagione che tanti signori e tanti gentiluomini vadano, per la morte del cardinale, tapinando per lo mendo, i quali onoratamente vivevano in corte di questo signore, e massimamente avendoti egli fatto tanti e si gran benefizi, quanti tu stesso sai? » Allora questo scellerato alzato gli occhi al cielo sospirando disse: « Egli è fatto, » Ma da chi questo tristo avesse il veleno, da cui egli fosse corrotto, furono diverse l'opinioni: pure la maggior parte di questi variamente opinanti credette che il duca Alessandro lo facesse avvelenare per lo sospetto grande ch'egli aveva preso di lui, e che egli per lo mezzo del signore Alessandro Vitelli, per esser questo Giovann'Andrea nato in Città di Castello, ed avere in quella città assai amici e parenti, e del signore Otto da Montauto, che allora stava in corte del cardinale, corrompesse il siniscaleo; e che il velcno lo portasse da Firenze un certo capitan Pignatta, nato pure in Firenze, ma vilmente, e non molto valoroso soldato. E della verità di questa oppenione ce ne sono molte conghictture ed apparenti, delle quali una fu che qualcuno de'più cari e intrinsichi servidori del duca Alessandro s'andò quasi vantando di questo fatto, dicendo: « Noi ci sappiamo levare le mesche dintorno al naso, ed altre parole somiglianti a queste : oltracció, quando Giovann'Andrea fu liberato della corte di Roma, egli se ne venne subitamente in Firenze, e riparossi qualche giorno nella corte del duca Alessandro, e poi se n'ando a stare al Borgo a San Sepolero, dove visse parecchi mesi, e di poi fu un giorno a furia di popolo ucciso vilmente; e non pareva perd ragionevole, se il duca Alessandro non fosse stato autore, o almeno consepevole della morte del cardinale, eh'egli avesse avuto a comportare che uno il quale era infamato della morte d'un suo cugino, avesse non solamente ad abitar nello stato suo, ma praticargli ancora in casa. La terza coniettura era che Pandolfo Martegli, il quale era motto amico in quei tempi del signor Alessandro Vitelli, essendo un giorno entrato e signor Alessandro di sopra detto in camera del duca Alessandro, senti il duca, il quale s'era ritirato appresso un letto col signore Alessandro di sopra detto, e s'avvisava che in camera non fosse altri che egli, che si rallegrava seco, che il fatto della morte del cardinale fosse successo secondo il desiderio loro.

Non mancò ancora papa Paolo III d'essere incolpato d'aver tenuto le mani a questa morte, il che fece credere l'aver egli cerco, mentrechè il cardinale era vivo, qualche occasione contro di lui per nuocergli, siccome è detto di sopra; oltracciò sapendosi e veggendosi ancora pubblicamente il gran desiderio che'l papa aveva di far grande la casa sua, non solamente di ricchezze e di stati temporali, ma ancora di benefizi e uffici ecclesiastici, e veggendo che il cardinale de'Medici aveva i primi ed i migliori uffici di Roma, e beneficii grandissimi, si credette quasi da ognuno, che egli procurasse la morte sua per dare a' suoi nipoti que' benefizi e quegli uffici che aveva il cardinale, ed in questa maniera fargli grandi nella corte di Roma. Conferma ancora questa comun credenza, che essendo manifesto che il cardinale era ammalato di veleno, o almeno dubitandosene, e avendo i suoi servidori mandato a Roma al papa, acciò mandasse loro un poco di quell'olio di eara vita, ch'egli aveva, il quale è rimedio efficacissimo contro a ogni maniera di veleno, mai non si potette trovare quegli che l'avea, nè per conseguente averlo; oltracciò quegli stesso che avea dato il veleno al cardinale, fece credere a molti, ch'egli fosse concorso alla morte sua, perciocchè subitamente ch'egli fu condotto a Roma dal bargello, a cui i servidori del cardinale l'avevan consegnato, e che da ltri l'avevan menato insino a'confini della Chiesa, là dove per questa cagione egli era ito loro incontra, negò tutto quello ch'egli

avea confessato a ltri, e disse averlo detto per paura di non essere ucciso da servidori del cardinale, e fu menato in castel Santagnelo, e quivi tenuto parecehi giorni, nè mai si seppe in che modo, nè da chi egli fosse essminato, nè si viddero mai i suoi processi, nè le sue esamine, come pereva ragionevole che si dovesse vedere in un accidente di tanta importanza, quant'era la morte d'un de' primi cardinali di corte di Roma, se il papa non gli fosse stato interessato; ma quello che dette più carico al pontefice, che alcun'altra cosa, furono le parole del signore Buoso Sforza, il quale veggendo che il papa dava tutti i migliori e maggiori benefizi del cardinal de' Medici al cardinal Farnese, disse pubblicamente, che aveva durato fatica e corso periecolo, ma l'utile tutto tutto cra del cardinal Farnese.

Quegli, che si credeva che avesse dato il veleno al cardinal de' Medici, fu dopo non molti giorni tratto di castel Sant'Agnolo come innocente, e lasciato andare liberamente dove più gli piacque d'andare; il quale se ne ternò subitamente in Firenze, dove stette qualche giorno, e quindi se ne tornò a stare al Borgo a San-Sepolero, siccome è detto di sopra. I servidori del cardinale avendo con poca pompa setterrato il corpo del cardinale a Itri, tristi e dolenti a maraviglia se ne ritornarono inverso Roma, e ciascheduno di loro se ne andò là dove la fortuna l'andò guidando; ed in questo medesimo tempo molti de'servidori del cardinale dei Medici, e'fuorusciti fiorentini, i quali, siccome noi dicemmo di sopra, egli aveva avviati a Napoli e a Gaeta per apprestare legni d'ogni sorta per passare in Barberia, furono sostenuti dal vicerè di Napoli, perciocehè i servidori, i quali erano rimasi a Itri col cardinale quando egli mori, avevano tenuto in carcere, e tormentato, e menato prigione per forza a Roma quel Giovann'Andrea, il quale eglino dicevano ehe aveva avvelenato il cardinale de' Medici, la qual cosa era contra gli ordini del regno di Napoli; ma essendo dopo non molti giorni liberati dalle carceri, e lasciati andare, e ritornandosene verso Roma, la maggior parte de'fuorusciti fiorentini morirono di febbri maligne e pestilenti, e dissesi allora pubblicamente, ch'eglino morirono tutti di quel medesimo veleno, di che era morto
il cardinale de'Medici, e clie il capitano Pignatta lo
aveva portato di Firenze, mandato dal duca Alessandro,
per farlo dare a loro e al cardinale; e tra questi fuorusciti che morirono allora, morì quel Dante da Castiglione, che l'anno 1529 avea in steccato vinto e
ucciso valorosamente Bertino Aldobrandi suo avver-

Di questo medesimo mese si scoperse in Firenze un trattato che Giovambatista Cibo arcivescevo di Marsilia? e fratello del signor Lorenzo Cibo marchese di Massa 2 teneva per uccidere il duca Alessandro, il quale usava molto la easa della marchesana (1) moglie del signor Lorenzo predetto, ch'era allora in Firenze senza il suo marito, e alloggiava nel palazzo de' Pazzi, e spesse fiate, quando ei giugneva in quel palagio, si poneva a sedere in sur un forziere, o scrigno ch'egli si fosse, il quale era in camera della marchesana, assai vicino al letto, nella quale ella dormiva. Aveva pensato costui di empire un altro scrigno somigliante a quello di polvere d'archibuso, e metterlo nel luogo dov'era quello in sul quale sedeva spesso il duca, e far lo scrigno di sopra detto in maniera, ch'egli potesse comodamente dar fuoco a quella polvere che gli era dentro, quando il duca gli era su a sedere, il che egli voleva fare. parendogli che la stretta amicizia e familiarità che il duca teneva continovamente colla marchesana, non fosse senza suo gran biasimo e vergogna. Ma mentre egli andava procacciando quelle eose delle quali gli faceva mestieri per fornire il suo mal talento, egli fu scoperto e messo in prigione, laddove egli stette insinattantochè lo'mperadore venne a Firenze, e allora fu lasciato andare dove più gli piacque.

L'acerba morte del cardinale de'Medici fini del tutto quel maneggio che i fuorusciti avevano auto di man-

Riccarda Malespina. Dal solo titolo gli editori di Leida sepere cavare, quasi sciaradando, titolo e nome, e posero qui e appresso: Marchesa Anna.

dare in Barberia a Gesare a domandargli per mezzo suo la libertà della città di Firenze, e la restituzione loro alla patria; perchè quei fuorusciti i quali erano rimasi in Roma insieme co' tre cardinali fiorentini e Filippo Strozzi, avendo inteso che l'imperadore, poichè aveva preso Tunisi, era vittorioso arrivato a Napoli, deliberarono di mandargli messer Salvestro Aldobrandini a tentare l'animo suo, per vedere come sua maestà era volta inverso i fuorusciti. Andò messer Salvestro, e parlò a Cesare, e lo trovò di prima molto mal disposto inverso i fuorusciti, del che egli dette loro avviso; ma di poi ragionando più volte con sua maestà delle cose di Firenze, gli parve che quella con più piacevol animo l'ascoltasse, e intendesse le ragioni de'fuorusciti, che ella non avea ascoltato e inteso prima, di maniera che egli serisse a'tre cardinali ed a Filippo Strozzi, che venissero a Napoli con maggior numero di fuorusciti ch'ei potevano, perciocchè Cesare pareva di buon animo verso di loro, e benignamente gli udirebbe. Onde essi montarono a cavallo, e in gran numero se n'andarono a Napoli, laddove lo imperadore aveva fatto chiamare il duca Alessandro, e gli aveva promesso sopra la fede sua di rimetterlo in Firenze a ogni modo.

Aveva il duca Alessandro sempre, e massimamente dono la morte del cardinal de'Medici, vegliate con grandissima diligenza le pratiche de'fuorusciti, e osservate l'azioni loro, e andava procacciando più favore appresso lo imperadore, ch'egli poteva; e avendo inteso ch'egli era arrivato di già a Napoli, e voleva ch'egli si trasferisse là, si parti di Firenze a'ventuno di dicembre dell'anno 1535 colla sua corte tutta vestita a bruno per la morte di papa Clemente e del cardinal de'Medici. ed oltre a'suoi cortigiani e soldati menò seco messer Noferi Bartolini arcivescovo di Pisa, il signor Cosimo de' Medici oggi duca di Firenze, messer Giovambatista da Ricasoli, oggi vescovo di Pistoia, messer Alfonso Tornabuoni allora vescovo di Saluzzo, messer Francesco Guicciardini, Francesco Vettori, Ruberto Acciaiuoli, Matteo Strozzi, Lorenzo di Pierfrancesco de'Medici, il quale dopo non molto tempo l'uccise, Bartolommeo Valori, Alamanno Salviati, Pandolfo Pucci, e molti altri gentiluomini fiorentini; e quando egli fu giunto in Roma, quei fuorusciti che gli erano rimasi, o lor partigiani, fecero scrivere su per le mura dell'alloggiamento suo: Viva Alessandro da Collevecchio, per rimproverargli in quella maniera la viltà della madre, la quale era una povera contadina nata in quel luogo, del che egli si rise dicendo « ch'aveva grand' obbligo a coloro che avevano scritte quelle parole, perciocchè eglino gli avevano însegnato donde egli era, il che prima ei non sapeva. » Aveva oltracciò Filippo Strozzi ordinato che un cursore lo andasse a citare in persona nello alloggiamento suo. per conto di quei danari ch' egli gli aveva non molto tempo innanzi prestato per fare la fortezza di Firenze, il che il cursore esegui prontamente. Pure alla fine giunse in Napoli, là dove quando egli fu arrivato, i fuorusciti andarono subitamente a ritrovare quei gentiluomini fiorentini ch'erano seco, e s'ingegnarono a lor potere di persuadere loro che non volessero essere strumento del duca Alessandro a mantenere la patria loro in quella servitù, nella quale era stata messa non molto tempo innanzi, dicendo loro che s'ei si affaticassero per far principe di Firenze uno, che fosse veramente della casa de'Medici, ch'ei meriterebbono, se non lode, almeno scusa; ma ch' ei non era già cosa in maniera alcuna lodevole il favorire uno, ch'ei non sapevano chi egli si fosse, nè di eui nato, a tiranneggiare la patria loro, e a tenere fuori tanti gentiluomini, la maggior parte de'quali era loro strettamente congiunta di parentado. Alle quali parole quei gentiluomini ch'erano venuti in compagnia del duca Alessandro risposero benignamente, e si dimostrarono di buon animo verso di loro, ancorchè eglino avessono l'intenzione loro molto contraria a quel ch'ei risposero, siccome si vide poi per quel che eglino adoperarono contro di loro in favor del duca.

Avevano ancora i fuorusciti prima che il duca arrivasse, per tutta quella corte ragionato de casi loro, re raccomandato assai la lor causa, ed eran molto favoriti dal signore Ascanio Colonna, a cui in que'tempi lo imperadore prestava gran fede intorno alle cose d'Italia;

e da Alfonso d'Avalos marchese del Vasto, il quale nella guerra di Firenze era stato generale, ed era ancora, della fanteria spagnuola; Questi due favorivano i fuorusciti, parendo loro atto pio e generoso il cercar di rendere la libertà a una delle prime città d'Italia, e la patria a tanti poveri gentiluomini che andavano dispersi per lo mondo; e di già erano stati uditi due volte tre cardinali fiorentini c messer Giuliano Soderini vescovo di Xantes, e la seconda volta che sua maestà gli udi, fu insieme con questi quattro Filippo Strozzi; i quali ragionarono anche assai con Covos e con Granuela, e altri principali agenti di Cesare: ma i ragionamenti che questi cinque ebbero coll'imperadore e cogli altri agenti suoi, e di quel che eglino si trattassero, non si seppe mai dagli altri fuorusciti, ma dicevansi tra loro varie cose confusamente, chi una e chi un'altra. Onde nacque anche tra loro qualche sospetto che quei cinque di sopra detti non cercassero la loro propria grandezza, e non la libertà della città, nè il comun bene di tutti i fuorusciti; il che conoscendo quei cinque, per levar via dell'animo di quegli uomini il timore ch'ei dimostravano d'avere di loro, richiesero a sua maestà, che facesse lor grazia d'udire uno dei fuorusciti fiorentini in nome di tutti gli altri, la qual cosa eglino ottennero agevolmente; perchè i fuorusciti ordinarono uno di loro che parlasse (siccome noi abbiamo detto ) in nome di tutti all'imperadore, e di poi i cardinali e Filippo Strozzi trattassero la comun causa con Covos c cogli altri principali agenti della cesarea maestà; ed era stato eletto da tutti per parlare allo imperadore Antonfrancesco degli Albizzi, il quale aveva risposto di non potere attendere altrimenti a favellare a sua maestà, perciocchè egli si sentiva male; e per far credere che così fosse, com'egli aveva detto, si stette colla gola fasciata in casa insinattantochè Iacopo Nardi. a cui fu poi data la commessione di far l'orazione a Cesare, ebbe ragionato seco; perchè Antonfrancesco, il quale non cercava altro se non d'acquistare credito quanto egli poteva più cogl'Imperiali, e di mostrarsi amatore del ben comune di tutta la città, e senza passione alcuna o del duca o de'fuorusciti, il giorno che Iacopo Nardi parlò all' imperadore, s'andò per tutto Napoli a spasso, per dimostrare ch'egli non aveva voluto

ragionare contro al duca Alessandro.

Eransi ancor ragunati i fuorusciti, e avevan fatto una pratica in San Domenico, nella quale avevano parlato assai messer Galeotto Giugni e messer Salvestro Aldobrandini contendendo l' uno coll'altro, perciocchè uno di loro voleva che le cose de'fuorusciti si governassero in una maniera, e l'altro in altra, ma non importava molto la diversità de'loro pareri alla somma delle cose de'fuorusciti; perchè Antonfrancesco degli Albizzi si misse di mezzo tra loro, e fermò le loro contese, e di poi disse che i fuorusciti avevan poca fede in quelle persone che sapevan maneggiar le cose, c che amavano il comun bene di tutti, volendo modestamente per quelle parole significar se stesso. Parlò ancora Giavambatista Giacomini, cognominato Piattellino, il quale confortò assai, che cosa alcuna non si facesse de'casi loro, senza saputa de'cardinali. Finalmente uscendo una mattina l'imperadore dell'udienza per andare alla messa, il Nardi se gli fece incontro: perchè sua maestà si fermò dritta per ascoltarlo, onde egli disse così:

« Due cose, le quali sogliono arrecar timore a chi ha a ragionare di qual cosa d'importanza, siccome io debbo ragionare, tutte due al presente, invittissimo Cesare concorrono a perturbarmi; delle quali l'una è la maestà della gloria tua, per la grandezza de'tuoi gran fatti; l'altra il dubitare che l'animo tuo non sia adirato verso di noi poveri Fiorentini, perciocchè già due volte per lo passato abbiamo prese contra la maestà tua l'armi, in quelle due per noi misere ed infelici guerre terminate da te con tanta tua gloria l'anno 4528 e 4530; maniera che quanto d'ardire e di speranza nella nostra giustissima causa mi danno la clemenza, la bonta, la giustizia, la generosità dell'animo tuo, tanto dall'altra parte me ne toglie il timore. Ma innanzichè io racconti, o Cesare, alla maestà tua le giuste querele della nostra ingiustamente afflitta e tribolata patria, dirò brevemente a quella, che tutta la speranza del duca Alessandro non consiste in altro che in quello che io ho già detto di sopra, cioè ch'egli s'avvisa che tu stii adirato con esso noi, perchè noi pigliammo già due volte l'armi, benchè infelicemente, contro a tua maestà. Ma pon giù, ti prego, o Cesare, per la benignità tua, e per le tante e tanto grandi felicità che t'ha concedute e concede ognora meritamente Iddio ottimo e grandissimo, ogni sdegno e ogn' ira dell' animo tuo contro a noi, nè impedisca questo tuo, sebben giusto sdegno gli orecchi tuoi, sicchè non ascoltino eglino le giuste querele nostre, e ne faccia che la giustizia tua non punisca agramente le scelleratezze del duca Alessandro, siecome le meritano, e la non liberi una delle prime città d' Italia dal giogo di si cruda superiorità, come è quello che l'aggrava ed affligge, ed in breve tempo è per consumarla e distruggerla del tutto miseramente, se la bontà tua non le provvede.

« E sebbene noi pigliammo l'arme contro alla maestà tua nella guerra che l'anno 1528 i Franzesi fecero nel regno di Napoli, la necessità, alla quale ognuno soggiace, da Iddio ottimo e grandissimo in fuori, ne costrinse a farlo; perciocchè essendoci noi l'anno 1527 sciolti dalle catene di quella superiorità , nelle quali noi eravamo quindici anni continui stati annodati, e ridottici in libertà, innanzichè noi avessimo potuto fermar lo stato, e assecurare la libertà nostra con quelle provvisioni e con quelle difese che gli erano necessarie, giunse subitamente ai nostri confini l'esercito di monsignore di Lutrec, fresco e intero, e di quella forza e gagliardia che sa tutto'l mondo; perchè a noi bisognò, o accordare seco con quelle condizioni ch' egli stesso volle, il che noi facemmo, o tirarci addosso quella guerra (1), la quale noi non potevamo in maniera alcuna sostenere. essendo tanto nuovi nello stato, quanto noi eravamo, e massimamente avendo ancora le nostre private facoltà

STORIA FIORENTINA

<sup>1)</sup> In tal guisa l'E. di L.; la Citata legge: il che noi facemmo per non tirarci addosso quella guerra; ma qual sarebbe poi l'altra cosa che avrebbero potuto fare i Fiorentini, non volendo accordare?

molto assottigliate per la rovina di Roma, nella quale noi avevamo perduto la maggior parte dell'aver nostro, e avendo oltracció contra papa Clemente, attentissimo a pigliare ogni occasione che gli si porgesse di torne la libertà nostra, il quale, se noi non avessimo appuntato con quell'esercito, era per dargli ogni aiuto e favore, per ridurre col mezzo suo allora la propria sua patria in quella servitù, nella quale egli poco di poi la ridusse. Demmo adunque le nostre genti a monsignore di Lutrec, non per pigliare l'armi contro alla maestà tua. nè per odio o rancore alcuno che noi avessimo con quella, ma costretti da un'ultima necessità, e per levarci da dosso quella guerra, la quale, siccome io ho di sopra mostro, noi non potevamo soli, e nuovi nello stato in maniera alcuna sostenere, avendoci oltracciò a guardare da un nostro capital nimico di tanta possanza, quanta cra allora papa Clemente, acciocchè egli non convenisse con quell'esercito; il che non poteva seguire senza nostra manifesta rovina, nè senza la perdita di quella libertà. la quale noi avevamo di nuovo racquistata, e ci era cotanto cara, an mora de la companya de la constante de la con

« Avendo dunque veduto papa Clemente di non potere per cagion dell'accordo che noi avevamo fatto con monsignore di Lutrec, spogliarne per mezzo suo della libertà nostra, e sapendo quanto la maestà tua, per la sua pietà e religione, era stata ed era ancora malcontenta che Roma fosse stata mandata a sacco da monsignore di Borbone, e quanto ella desiderava di mostrare al papa, che questo accidente era seguito senza saputa sua e contro a sua voglia, pensò di valersi di questa bontà dell'animo tuo a conseguire sì malvagio fine, ed a far così scellerata impresa, quanto fu quella di privare la propria patria della sua libertà, e sottoporla a una crudelissima superiorità; e per questo s'ingegnò di persuadere a tua maestà, che non cercava e non voleva altro da i Fiorentini, che ritornare insieme con tutti i suoi parenti, come privato cittadino e uguale agli altri, in quella città della quale egli era stato poco innanzi ingiustamente, siccome egli diceva, cacciato, e riavere i suoi beni, i quali per forza gli erano stati occupati;

e sapeva bene, che questo non gli era mai per esser negato dalla città, se egli avesse voluto assecurare i stoi cittadini, che sotto questo colore e con questa occasione, ci non volesse torle la libertà, siccome sotto questi medesimi colori e con queste medesime occasioni era stata loro tolta l'anno 1512. Fu adunque agevol cosa il persuadere a tua maestà, desiderosa per la cagione di sopra detta di soddisfargli, a pigitar l'armi contro di noi, parendo quello ch'egli diceva onesto e ragionevole, perciocche egli s'ingegnava, quanto egli poteva il più, di ricoprire il veleno ch'era sotto alla dimanda sua, ed il rancore ed il mortale odio ch'egli aveva contro a noi, e la voglia ed il desiderio grande ch'egli aveva di rendere la sua patria serva; il che era agevolissimo a fare, essendo egli naturalmente grandissimo simulatore.

« Mandasti adunque, o Cesare, gli eserciti tuoi a i danni nostri, il che noi veggendo, mandammo ambasciadori insino in Ispagna a tua maestà, quattro de'più orrevoli e prudenti cittadini della nostra città, acciocchè eglino mostrassono a quella la giustizia della causa nostra, e quanto empiamente e contra l'uffizio del buon cittadino e del padre universale di tutta la Cristianità papa Clemente cercava di torne la libertà; ma veggendo la maesta tua già persuasa dalle false, ma però apparenti ragioni del papa, e il desiderio ch'ella aveva di persuadergli, che l'oltraggio fattogli da monsignore di Borbone, non era stato fatto con tuo consentimento, e veggendo gli eserciti tuoi, ch'erano nel regno di Napoli e nello stato di Milano, congiugnersi con quegli del papa per venire a' nostri danni, pigliammo l'armi, e cercammo favori ed aiuti dal re di Francia e da i Viniziani, con i quali eravamo in lega, non già contra la maestà tua, ma per difendere la nostra allora libera patria, e per conservarle la sua libertà, siccome pietosi figliuoli di quella, acciocchè la non cadesse in quelle miserie, nelle quali noi sapevamo ch'ella era per cadere, se noi avessimo acconsentito alle domande del papa, ricevendolo dentro armato senz' alcuna sicurtà, siccome egli voleva. E che la città non pi-

... Got

gliasse mai l'armi contra la macstà tua, ma contro a papa Clemente, e per difesa della sua libertà, ne danno manifesto indizio tutte le nostre ambascerie, le quali noi mandammo, mentre la guerra durò, le quali furono sempre dirette a tua maestà, siccome a quella la cui bontà non ci era nascosta, e contro alla quale non avemmo noi odio nè rancore alcuno, nè anche cagione alcuna d'averne: ma quello che più chiaro che il sole dimostra che la nostra città ha avuto sempre divozione e riverenza grandissima alla maestà tua, o Cesarc, è, che quando noi, veggendoci abbandonati da ognuno, senza danari, e afflitti più che da ogn'altra cosa dalla fame, ne poter più colla guerra difendere la libertà nostra, ricorremmo a quella, e rimettemmo in poter suo la roba, i figliuoli, lo 'mperio della nostra città, la vita, e finalmente quello che noi stimavamo e stimiamo ancora più che tutte queste cose insieme, la libertà della patria nostra; ed a tua maestà richiedemmo le condizioni della pace, le quali noi avemmo da lei giuste, sante e buone, se le ci fosscro di poi state osservate.

« Ma partito che tu ti fosti d'Italia, e ritornatone in Ispagna, come le ci fossero osservate lo dimostra, che avendone la maestà tua promesso che a ciascheduno sarebber perdonati tutti gli errori ch'egli avesse fatti infin allora, e che tutte l'ingiurie, oltraggi e offese che fossero seguite tra i cittadini ch'erano di dentro nella città, e quegli ch'eran di fuori di quella nell'esercito del papa e di tua maestà, si rimetterebbono l'uno all'altro; subitamente che il pontefice ebbe preso la tenuta della città, furono chiariti ribegli un gran numero di cittadini, e confiscati i loro beni, e molti altri confinati ne' più strani e pestilenti luoghi d' Europa; molti incarcerati nelle più scure e orribili prigioni che ritrovar si possano, le quali, essendovi eglino dopo non molto tempo morti miseramente, rimasero sepoltura dei corpi loro; e alcuni altri dopo crudelissimi ed infiniti tormenti, furon crudelmente uccisi.

«È celebrata e biasimata per tuttó la crudeltà di Falari tiranno degli Agrigentini: pure questa era contentà d'usare un sol tormento, e contro a coloro solamente che cercavano di torgli la tirannide, poichè egli l'aveva occupata; ma la crudeltà d'Alcssandro non si sazia d'infiniti tormenti contro a quegli poveri cittadini, i quali non gli hanno mai macchinato contra, nè cerco di fargli oltraggio alcuno, ma hanno solamente difeso la libertà della patria loro, quanto eglino hanno potuto. siccome debbe fare ogni pietoso e buon cittadino. E non solamente procede la crudeltà sua contro a questi miscri e innocenti, anzi buoni e leali cittadini, e degni di merito e di lode, ma si distende ancora contro a'sigliuoli e parenti loro, onde molti se ne veggiono andar dispersi per tutto 'l mondo privi della patria, dei parenti e delle sustanze loro, senzachè di tante e si gravi loro miserie si possa dare altra ragione, che l'esscr nati di coloro, e congiunti per sanguinità a quegli che hanno voluto difender la patria loro dalla superiorità, e conscrvarla in libertà.

« Pisistrato tiranno degli Atenicsi prese la tirannide nella città d'Atene non molto tempo dopo; che Solone ebbe ordinate quelle santissime leggi, e quel bel modo di viver libero; ma lasciò pure almeno la forma de' magistrati, non dissolvè la reverenda autorità delle leggi di Solone, e usò egli stesso gli antichi abiti civili di quella città; fu religioso e benigno di maniera, che essendo pubblicamente nella via fatto a una sua figliuola un atto men che onesto da un giovane ateniese, non solamente non se ne crucciò, ancorchè ammesso fieramente dalla sua donna, ma chiamato a sè quel giovane, glicle diede per moglie; ed avendo un suo figliuolo, il quale gli pareva un poco troppo superbo e ritroso, e che non si portasse cogli altri giovani ateniesi così umanamente come egli desiderava, lo riprese agramente dicendoli che quei non erano quei portamenti ch'egli aveva fatti in sua gioventu; e rispondendogl'il suo figliuolo, ch'egli in sua giovanezza non avea auto il padre tiranno, come aveva egli, dissegli: e se tu ti porterai a codesto modo, tu non arai già tu tiranno un tuo figliuolo.

«Ma questa fiera crudelissima ha non solamente levato via del tutto, contro a quello che tua maestà ci ha promesso nel 1530, il maestrato de' priori ed il gonfaloniere di giustizia, che più di trecent'anni era stato il sommo maestrato della nostra repubblica, ed i sedici gonfalonieri di compagnia, che sempre mai erano stati alla guardia della libertà della patria nostra, il che non fece mai Gualtier duca d'Atene, il quale con inganni occupò l'anno 1342 la libertà della città di Firenze, essendo stato eletto da quella capitano di giustizia; ma ha tolto via ancora a tutti que' maestrati che gli sono rimasi, ogn' autorità, ed ha ordinato sopra di loro, sotto spezie di ministri, certi suoi servidori, uomini crudelissimi e nimici di quella povera città, acciocchè nè anche a quell' ombra di maestrati che gli sono rimasi, sia lecito dir pure una parola, non che fare qualche azione liberamente : ha levati via gli antichi abiti di quella città civili, per ispegnere a suo potere la memoria d'ogni viver civile e onesto di quella patria; e tanto si lascia accecare dall'odio che egli le porta, che avendo in Firenze il più bel parlare che oggi si trovi in Italia, e forse in tutta Europa, si sforza di parlar Lombardo, o Romagnuolo, per non parer Fiorentino, siccome egli forse non è. Ma certo non merita d'esser chiamato Fiorentino; avendo costumi tanto barbari e tanto disonesti, quanto egli ha, di maniera che i poveri cittadini non possono, non solamente disender la pudicizia delle donne loro e delle lor figliuole dalla libidine sua e de suoi servidori; ma ancora non perdona alla santità e riverenza de' munisteri, dove sono racchiuse le sacre vergini, le quali hanno promesso a Dio ottimo e grandissimo di conscrvargli inviolata la lor virginità. Ed è tanto il furore e la crudeltà sua, ch'egli usa dire pubblicamente, che la sua famiglia ha aver sempre ragione, e vuol che le sia lecito usare ogni crudeltà e ogni superchieria contro a i miseri cittadini: siccome si vide nella morte di Giorgio Ridolfi giovano nobilissimo, il quale senza cagione alcuna fu da i suoi servidori una notte ucciso crudelmente in sulle scalee di Santo Spirito; ed eglino medesimi si vantano la notte d'andare a caccia a' Fiorentini, che per lor faccende mercantili son forzati ad andar la notte per la città; ed in tanto è cresciuto l'orgoglio di questi suoi scellerati, che non solamente la notte, ma il giorno ancora hanno ardire d'uccidere, senza pena alcuna, pubblicamente i poveri cittadini innocenti, siccome fece un suo cameriere, il quale andando in maschera uccise in Mercato Nuovo un povero fanciullo che gli gridava dietro, siecome è antica usanza in Firenze di gridare dietro a tutte le maschere che vanno per la città.

«Ed in questi modi ed in questa maniera, o Cesare, ne sono state osservate le promesse che duo volte ci sono state fatte da i tua agenti per parte tua, cioè l'anno 4530 da don Ferrante Gonzaga tuo luogotenente nell'esercito ch'era sopra Firenze, e l'anno 1531, quando pel Mussettola tuo segretario ne facesti intendere che noi dovessimo vivere in quella maniera che noi viveyamo dall' anno 1527 indietro, siccome noi sappiamo che quella si ricorda benissimo, perciocenè la benignità e prudenza sua è tale, che la non si sdimentica se non dell'ingiurie che le son fatte, e perciò sa molto bene, che essendo meritamente capo della repubblica cristiana, a lei s'appartiene spegnere le tirannidi, e provvedere che a niuno sia fatta ingiuria, e che niuno o per forza o per inganni occupi quello che è d'altri, o usi violenza ad alcuno, perchè ciascheduno possa vivere sicuramente, e quietamente godere le cose sue; e per la grandezza e felicità in che Dio l'ha meritamente posta, a lei s'appartiene sollevar gli afflitti e quegli che vogliono vivere civilmente e secondo le leggi, e spegnere i violenti e superbi, i quali con tanto danno de' popeli e delle città vogliono regnare contro al doverc ed alla giustizia. Ma se niuna città, o Cesare, fu mai afflitta e oppressa ingiustamente e crudelmente, è la città di Firenze, siccome tua maestà ha inteso, delle cui miserie io nonho raccontato una menoma parte, perciocchè s' io le volessi raccontar tutte, prima mi mancherebbe il giorno, ch' io te le potessi narrare, ed anche non sarebbe a proposito il dirle, perciocchè la pietà e misericordia tua è tale, che da se stessa, senza essere altramente provocata, si muove benignamente a soccorrere gli afflitti e tribolati che ricorrono a lei.

« Propenti pure, o Cesare, nell' animo, poichè cogli

occhi veder non puoi, una città, i cui cittadini mesti e lagrimosi non abbiano ardire nè anche di dolcrsi delle loro miserie uno coll'altro, ma abbiano tutti gli occhi vòlti verso la giustizia e la grandezza dell' animo tuo, dalle quali solo dopo Dio eglino sperano d'esser tratti delle loro tante e sì gravi calamità; e che la sentenza la quale tua maestà darà di quella città, abbia a recarle o un' ultima ed estrema rovina, il che Dio toglia, o liberandola dal giogo di sì aspra servitù che la destrugge, una vera salute, e a te un'eterna fama appresso gli uomini tutti, e grazia immortale appresso Dio ottimo e grandissimo, dicendo la Divina Maestà, che di coloro è il regno del Cielo, i quali hanno sete e desiderio della giustizia, e che quei beneficii che si conferiscono a i meschini e agli afflitti, gli reputa conferiti a se stessa; perchè non può l'animo tuo pio e cristiano desiderar più bella nè maggiore occasione di questa per dimostrarsi, almeno in parte, grato a Gesù Cristo di tante grazic e si grandi, quante sono quelle che egli ti ha infino a oggi meritamente fatto. » (1)

L'imperadore, o che egli non intendesse Iacopo, il quale come vecchio e timoroso, aveva parlato piano, o che egli, secondo il costume di chi ha da giudicar le cause, non si volesse Iasciare intendere, rispose brevemente ed in universale: Verrà il duca, e faremo quello sarà di qiustizia. Quivi a non molto tempo giunse il duca a Napoli, e andò a far riverenza a sua maestà, e poco di poi fu fatto intendere a i fuorusciti, che dessero in iscritto all' imperadore tutto quello cli eglino pretendevano contro al duca Alessandro, e quel che eglino volevano dalla cesarea maestà, de' quali seritti sen e facesse copia al duca, acciocche egli potesse rispondere all' accuse che gli crano poste, e che di quelle risposte si facesse copia a i fuorusciti, acciocchè eglino potessero replicare alle risposte del duca Alessandro tutto

<sup>4)</sup> Se le cose da noi discorse in una nota alle Storie del Nardă, (V. II, p. 269) hauno fondamento nel vero, la presente orazione si vuol considerare come diversa, se non quanto alla sostanza, almeno quanto alla forma, da quella che disse il Nardi in tal congiuntura; e reputare come originale l'attra che quivi si legge.

quel che piaceva loro di rispondere. Ed acciocchè le differenze ch' erano tra i fuorusciti e 'l duca, si terminassero quietamente e di ragione, secondochè la giustizia richiedeva, e non seguisse tumulto o disordine alcuno tra i fuorusciti e gli uomini del duca, nè in fatti nè in parole, i tre cardinali fiorentini per ordine dell'imperadore promisero a sua maestà per ciascuno de'fuorusciti, ch' eglino non offenderebbono alcuno degli uomini del duca, nè in fatti nè in parole; e dall'altra parte il duca promesse anch'egli alla cesarea maestà il medesimo per tutti quegli ch' eran seco; perchè le cose passaron di poi sempre quietamente dall' una parte e dall' altra, nè seguirono altri casi che questi: Era stato mandato non molto tempo innanzi a Napoli dal duca Alessandro ad intendere i fatti suoi Giovan Bandini: costui adunque, oltre all'esser diligente e sollecito a procacciar tutte quelle cose, le quali ei s'avvisava che fussero in servizio del suo signore, andava anche per Napoli innalzando la virtù, e accrescendo la grandezza e le forze del duca quanto egli poteva il più, e per certe differenze, benchè di non molta importanza, che egli avea avuto in Firenze col signor Piero, non era molto amico degli Strozzi; perchè eglino perciò si deliberarono, s' ei potevano, con fraude, o con forza, d'imporre macchia all' onor suo; laonde per mezzo d'alcuni amici loro persuasero a un certo Giovanni Busini, che da alcuni era cognominato Firro, e da alcuni altri il Cosenza, il quale era fuoruscito, e faceva professione di soldato, ma era tenuto da tutti uomo leggieri e vano, che dovunque ei ritrovasse Giovan Bandini, l'assalisse e facesse quistione seco, avvisandosi che fusse per esser recato a gran vergogna a Giovan Bandini, s' ei fosse per sorte avvenuto che Giovan Busino, il quale era di molto men riputazione che non era egli, il quale allora era pure agente del duca, l'avesse in qualche parte del corpo fedito; e se ciò non avveniva, pareva loro almeno diminuire alquanto la dignità del duca, e offendere in qualche parte l'onore di Giovan Bandini, se Giovan Busini avesse avuto ardire d'affrontarlo. Costui dunque, essendosi primieramente molto bene armato d'armi da

difender se stesso, e da offendere altri, si misse assai vicino alla casa nella quale alloggiava Giovan Bandiniad aspettarlo. Era venuto a notizia a Giovan Bandini, che Giovan Busini l'aspettava, ed eragli ancora stato significato il luogo dove egli l'attendeva; perchè ei montò. a cavallo, nè lasciò che i suoi servidori gli mettessero gli sproni, e avviossi verso quel luogo dove egli aveva inteso che Giovanni Busini (4) l'attendeva, e giunto che fu dove egli era, il Busino lo chiamò per nome, a cui Giovanni rispose: Di' tu a me? Rispose il Busino: A te dich' io, smonta, ch' io voglio far quistion teco. Giovanni allora disse: Busino, tu hai scelto mal luogo, perciocche quinci passa tanta gente, che non ci lascieranno combattere. Rispose allora il Busino superbamente: Io dico che voglio far quistion teco qui ora in ogni modo; perchè Giovanni smontò subitamente da cavallo, e tirò fuori la spada, e così cominciarono a cercare d'offendere l'uno l'altro; nel qual combattimento sarebbe stato senza dubbio alcuno vincitore Giovan Bandini, se il sig. Alarcone Spagnuolo, con certi altri che a cavallo passavano di quivi in compagnia sua, non gli avesse divisi, perciocchè il Busino era molto sbigottito, e si andava ritirando a poco a poco. Fece la corte di Napoli di questo caso ch'era seguito, qualche romore, per esser Giovanni Bandini, siccome s'è detto di sopra, agente del duca appresso alla maestà cesarca, si ancora per le promesse di non offendere ne in fatti ne in parole, che dall'una e dall'altra parte erano state fatte all'imperadore; nondimeno non essendo rimaso fedito niuno di loro due, e Giovanni Busini essendo stato nascoso alquanti giorni, la giustizia non ricercò più oltra.

Il signore Piero Strozzi, quando era in Firenze al tempo del duca Alessandro, aveva tenuto-stretta amicizia con Lorenzo de'Medici, il quale non molto tempo di poi uccise il duca Alessandro, e quando tra 'I duca e gli Strozzi cominciarono gli sdegni e l'odia, il signor Piero s'era più volte doluto con Lorenzo de' Medici del duca

<sup>1)</sup> L'errore dell'ediz. cit., che ha Giovan Bandini, è corretto con l'Esempl. Magliab e l'E. di L.

Alessandro, e dettogliene male; Lorenzo, il quale con diligenza cercava a suo potere d'adoperarsi che il duca gli credesse e si fidasse di lui, acciocchè egli stesso più agevolmente gli porgesse la comodità d'ucciderlo, riferiva tutti questi rammarichii che il signor Piero gli faceva, al duca Alessandro, e tutti que' mali che gli diceva di lui: il che avendo fatto Lorenzo più volte, il signor Piero finalmente se ne accorse, e l'amicizia ch'egli aveva con Lorenzo in acerbo e mortale odio rivolse, nè potendo per lo poco tempo ch'egli stette in Firenze di poi ch'egli s'era accorto che Lorenzo aveva significato al duca i lor ragionamenti, e per lo gran favore che il duca faceva a Lorenzo, vendicarsi dell'onta che gli era paruta ricevere, veggendolo in Napoli, deliberò, poichè altrimente non avea potuto, nè ancora poteva, almeno colle parole vendicarsene; di maniera che un giorno essendo in un ccrchio molti gentiluomin fiorentini della parte del duca e di quella de' fuorusciti, perciocchè eglino praticavano in pubblico insieme assai, tra' quali crano il signor Picro e Lorenzo, di sopra detti, il signore Piero si rivolse a Lorenzo, e gli disse che si maravigliava che quei gentiluomini lo volessero in compagnia loro, e che il duca Alessandro si fidasse di lui, conciofossecosachè egli fosse stato tradito e assassinato da lui; e quivi replicò tutti que' ragionamenti ch'eglino avevano avuti insieme in Firenze, ed i modi ancora ch' eglino avevan divisati tra loro di dover tenere per uccidere il duca Alessandro, i quali Lorenzo gli aveva di poi significati. Stette Lorenzo attento e fermo a udirlo tanto quanto egli durò a favellare; di poi gli rispose brevemente in questa maniera; Messer Piero (che così gli si diceva allora), io non vo' rispondere altrimenti a cosa alcuna che voi abbiate adesso detta, ma io spero bene di farvi conoscere manifestamente, e anche assai presto, che io sono uomo da bene». Ed avvisandosi che quel che gli aveva detto il signor Piero, e la risposta ch'egli gli aveva fatta, sarebber tosto riferite al duca Alessandro, si parti quindi subitamente, e andò da stesso a significarli il tutto, di maniera che quando Pandolfo Pucci, il quale aveva intesi questi ragionamenti, andò a dirgli al duca, egli di già gli sapeva da Lorenzo.

Avea oltracció il duca Alessandro un giaco di maglia di rara bellezza e bonta, il quale egli teneva molto caro, sicchè le portava continuamente indesso, e più volte aveva detto: « Se questo giaco non mi stesse tanto bene indosso, quanto egli mi sta, perchè ei non mi dà noia alcuna, io non andrei armato, perciocchè io non ne ho molto bisogno »; le quai parole Lorenzo avea udite; laonde essendosi un giorno il duca Alessandro spogliato per mettersi cert'altri panni, e avendo lasciato in camera sua in sul letto il giaco di sopra detto, e itosene in una altra camera, nella quale s'entrava della sua, Lorenzo ch'era rimaso solo in camera, tolse quel giaco, e s'usci con esso del palagio del duca, e lo gettò nel pozzo del seggio capovano, ch'era quivi vicino, mosso da questa cagione, secondochè egli medesimo disse in Vinegia, di poi ch'egli ebbe ucciso il duca Alessandro, a messer Braccio Martegli allora vescovo di Fiesole, che avendo egli dato ad intendere al duca di volerlo menare a giacersi nell'alloggiamento suo con una gentildonna che gli era, s'avvisò che agevolmente potesse avvenire che non avendo egli quel giaco ch'ei teneva tanto caro. ei si mettesse indosso un pelliccione, e così n'andasse seco la dove ella alloggiava, e quivi essendo disarmato agevolmente ucciderlo; e quando pure questo non gli avvenisse, siccome ei non avvenne, potere almeno avvenire ch'egli andasse per tutto disarmato, siccome egli aveva di già detto di voler gire, e così potere avere più agcvolmente comodità d'adempire il suo malvagio desiderio d'ucciderlo; ma quando anche (1) niuna di queste duc cose gli succedesse, sperava almeno di commetter tra quegli che usavano in camera del duca, qualche mala nimicizia o scandolo, in che egli avea sempre forte studiato, avvisandosi di potere in quella maniera aver più agevolmente comodità di poter finire il suo mal talento contro al duca.

I fuorusciti adunque dettero in iscritto a sua maesta le domande di sotto scritte, e prima:

<sup>1)</sup> È lezione della stampa di Leida, sostituita a quella dell'E. C., che ha: ma perchè quando.

« Che la capitolazione fatta tra'l felicissimo esercito cesareo e la città di Firenze l'anno 4530, sia loro osservata; al che fare dicono essere obbligata non solamente la casa de' Medici, ma ancora sua maestà, ancorchè don Ferrante Gonzaga capitano generale dell' esercito di sopra detto, e Bartolommeo Valori commessario apostolico, in lor privato nome promettessero che il papa e lo imperadore ratificherebbono a quell'accordo ch' essi facessero, perciocchè papa Clemente in vari modi co' fatti tacitamente, e apertamente per un suo Breve le ratificò; ed oltre a questo, Bartolommeo di sopra detto come suo commessario avea mandato ampissimo d'accordare colla città con quelle condizioni che gli piaceva, come ne apparisce pubblico strumento rogato per Martino Agrippa. Onde ei dicono primieramente, che sua maestà è tenuta come giudice tralla città e'l duca Alessandro a fare osservare alla casa de' Medici quella capitolazione, la quale in nome di Clemente fu promessa alla città fiorentina. Dicono ancora, che lo imperadore è obbligato all'osservanza detta di sopra, perciocchè quella fu promessa da don Ferrante di sopra detto, il quale almanco, secondo le disposizioni delle leggi, essendo generale amministratore di quella impresa, avea legittimo e general mandato con libera podestà di fare circa detta impresa, e promettere tutto quello che poteva promettere e fare sua maestà; e sebbene promesse in suo nome proprio, che la maestà cesarea per più sicurtà ratificherebbe, non è per questo, che avendo legittimo mandato, tutto quello che da lui è stato promesso, non debba essere osservato, ancorachè sua maestà non avesse ratificato.

« Ma dicono oltracció, che Cesare ha di poi apertamente ratificato a quella capitolazione, non solamente per lettere scritte al predetto don Ferrante, come insino allora s'intese, ma più apertamente ancora apparisce questa ratificazione nel privilegio conceduto al duca Alessandro, e nella dichiarazione fatta dal Mussettola, la quale fu fondata tutta (1) sopra la dette capitola-

Judo Guyli

<sup>📆 1)</sup> Manca nell'E. C. quesia parola lutta, e v'è aggiunta al Cambiagi conforme all'E. di L.

zione; e se la città non ricercò e non interpellò infra il termine di due mesi il predetto don Ferrante, dal quale si doveva fare la speciale ratificazione di sua maestà, ne fu cagione, che il libero stato di quella fu per forza variato, e coll'armi costretta la signoria che allora reggeva, a fare un parlamento (che così si chiama nella città di Firenze quella deliberazione la quale è solita farsi dalle due terze parti degli abitatori di quella città, per qualunque cagione, ancorachè forastieri e plebei, ma ordinariamente i nobili sono sopra l'amministrazione delle cose pubbliche); il qual modo di riformar la città è proibito dalle leggi florentine, sotto la pena della vita, non solamente d'eseguire, ma di consigliare ancora, o ragionare in maniera alcuna, siccome quello ch'è violento, tumultuario, e nè gli è ordine alcuno, o modo civile. E da questo parlamento fu ridotta e ristretta tutta l'autorità del popolo fiorentino, la quale consisteva in più di quattromila uomini; in dodici cittadini solamente, amici e partigiani della casa de'Medici, da i quali e da i magistrati creati da loro, furon di maniera perseguitati i cittadini colle guardie grandi ch' eglino fecion farc, acciocche nessuno potesse uscire di Firenze, colle prigioni, morti e confini loro, ch' egl' impedirono che la città, la quale aveva già mutata forma di governo, non potesse fare quelle richieste, le quali non essendo variato il governo suo, ella arcbbe fatto; la qual cosa è atta non solamente a trovare scusa appresso ogni giusto giudice, ma' a fare ancora, che contro alla predetta città non corra tempo alcuno, o correndo, ch'ella meriti d'esser rimessa nel buon di, a poter fare ogni richiesta e domanda che gli fosse mestier di fare.

Dicono oltraccio, che avendo l'esercito di Cesare, ch'era allora sopra l'irenze, ricevuti allora i danari, i quali per la capitolazione fatta la città era tenuta a pagarli, e avendo quella adempiuto tutto quel che ella doveva fare per virtù della capitolazione predetta, era anche dall'altra parte obbligata la cesarea maestà d'osservar tutto quello che dagli agenti suoi era stato promesso alla città, essendo così di ragione, e meritandolo molto più quell'equità e bontà che nelle convenzioni:

la quali si fanno co' principi si suole osservare, perche altramenti la città di Firenze rimarrebbe con suo grandissimo danno ingannata sotto la fede dell'imperadore, e sarebbe convenevole alla giustizia sua, non volendo approvar quello che da i ministri suo è stato promesso di rimettere la città in quel termine ch'ella si ritrovava allora quando si fecero i capitoli dell'accordo tralla città e i ministri di Cesare, e di renderle non solamente i danari ch'eglino avevano ricevuto da lei, ma di rifarla ancora di tutti i danni ch'ella aveva patiti per non le solamente suoi dell'accordo, il quale la città avea fatto cogli agenti dell'imperadore.

« Essendo dunque elle la cesarea maestà secondo Dio e secondo le legges sia tenuta d'osservar quello che in quella capitolazione era estato promesso a quella città dagli agenti suoi; domandano i fuorusciti fiorentini l'osservariza di quel primo capitolo, il tenor del quale è questo: « Primieramente, che la forma del governo della città s'abbia da ordinare e stabilire dalla cesarea maestà infra quattro mesì prossimi avvenire, intendendosi sempre, che alla città sia conservata la sua libertà. »

« Richiedesi adunque sua maestà, che poiche ella ara udite e intese le ragioni di tutti, ordini e stabilisca nella città nostra un governo ed un modo di vivere, nel quale sia conservata la libertà del popolo fiorentino, liberandolo da quello che al presente regge la città, nella quale non rimane pure un minimo segno di libertà; il che è tanto chiaro e manifesto al mondo tutto, in modo che noi conosciamo apertissimamente non farci di bisogno di provare altrimenti, che la città di Firenze non è oggi libera, ma tiranneggiata: nondimeno molte ragioni si possono addurre, le quali dimostrano apertissimamente la superiorità del suo governo. E prima, l'esser del tutto spento il sommo maestrato della città, nel quale consistevano le difese e l'insegne della libertà, e per questa cagione era il titol suo priori di libertà, acciocchè insieme col nome e coll'insegne di quel maestrato si spegnesse ancora del tutto la forma e l'essenza della libertà. Oltracciò, l'esser mutato la forma delle monete, e l'esser levato via da quelle il segno pubblico, e messogli in



luogo di quello da una parte l'arme della casa de'Medici, è dall'altra, dove si soleva stampare l'immagine di san Giovambatista protettore della città di Firenze, essergli fatto stampare l'immagine di san Cosimo e san Damiano, particolari avvocati della casa de'Medici, acciocchè non rimanga più memoria alcuna dell'antica repubblica e libertà.

a Dimostra ancora questa superiorità medesima, perciocchè il duca impedisce i parentadi che si fanno tra
i cittadini fiorentini senza la volontà e saputa sua, e
quelli che son già fatti ritarda, e non vuole che abbiano
la loro perfezione, come, oltre a molt'altri, egli ha fatto
particolarmente nel parentado di Filippo Strozzi e Bartolommee Valori; chè Filippo avea dato per donna una
sua figliuola a Paolantonio Valori figliuolo di Bartolommeo, e già era pagata buona parte della dota, nondimeno il duca non vuole che tal parentado abbia il debito
fine suo; perchè la povera fanciulla è costretta a starsi
in un monasterio, ancorachè il parentado di sopra detto
fosse fatto da principio a stanza e richiesta sua.

«Significa ancora questo medesimo, ehe gli onori e gli utili della città non si distribuiscono più per tratte, o per isquittini, come erano consueti distribuirsi i maestrati in Firenze quando ella era libera, ed in tutte. l'altre città libere ancora, ma secondo l'arbitrio e vo-

lontà del duca.

« Vedesi ancora manifestamente la tirannide del duca, perciocchè egli senza merito suo alcuno verso la città, s'attribuisce ventimila scudi l'anno per lo suo piatto, e di quello che rimane dispone liberamente come più gli

piace.

« Manda ancora ambasciadori per la città, ed ordina 
« ufiziali sopra quelle cose che giornalmente occorrono, 
persone ecclesiastiche e forestiere; e quando egli non si 
vuol trovare presente alle deliberazioni che si fanno , 
sostituisce in luogo suo colla somma autorità cli'egli 
ha nella città, uomini medesimamente ecclesiastici e 
forestieri; e molte cause civili fa udire eterminare da i 
suoi particolari auditori, come più gli piace, i quali sono 
eziandio uomini ecclesiastici e forestieri; le quali cose.

sero uttre contra l'antiche leggi de Fiorentini, e contro al costume ancora di tutte le città libere. E non solamente le cause civili non sono udite nè terminate da quei maestrati e giudici, da i quali ell'erano udite e terminate anticamente, quando la città era libera, ma le criminali ancora di qualche importanza contra i miseri cittadini sono tutte trattate dal vescovo di Ascesi e da un cancelliere milanese, i quali quando hanno deliberato di dare in quella quel giudizio che più lor piace, lo fanno intendere al duca, e di poi per parte del duca, che dia ed eseguisca quella sentenza ch' eglino hanno prima da loro stessi deliberata che si dovesse dare.

« Ma quel che più chiaro che'l sole dimostra la violenza di quel governo che è in Firenze, e quanto egli è tirannico si è l'aver egli non solamente vietato l'uso non solamente d'ogni maniera d'armi da offendere e da difendere, insino a quello de'piccoli coltegli, ma l'averle ancora cavate tutte delle case private de' cittadini, e de' luoghi sacri, là dove ell'erano state per voto appiccate, ed il tenere ancora una guardia nel palagio pubblico della città, e per la persona sua, tutta di soldati forestieri, e finalmente l'avergli fatto una fortezza; le quali cose sono tutte alienissime da ogni costume delle città libere, siccome si dimostra per l'esempio di Vinegia, Genova, Siena e Lucca, le quali tutte son città libere, nè si vede pure un minimo segno di niuna delle sopraddette cose, le quali tutte si veggiono al presente nella misera e serva città di Firenze. « Molte esecuzioni ancora fatte violentemente contra

molti poveri cittadini florentini posson far conoscere a tutto I mondo e a sua maestà cesarea la crudeltà del duca Alessandro, e la sua accelsissima superiorità, delle quali noi ne racconteremo solamente qualcuna, e massimmente di quelle che sono state fatte contro a quegli che sono ancora vivi; onde sua maestà ne potrà, volendo, agevolmente ritrovar la verità, siccome furon quelle che furon fatte contro a Raffael Girolami, Luigi Soderini, Giovambatisa Cei, Pieradoardo Giachinotti, Bernardo

da Castiglione, Jacopo Gherardi, Batista della Palla, Lionardo Sacchetti, Lionardo Malegonnelle, Francesco Carducci, suto poco innanzi gonfaloniere di giustizia, Giovanni de' Rossi, Orlando Bonarli, Antonio Busini, Tommaso della Badessa, Vincenzio Martelli, Pandolfo da Ricasoli, giovane di diciotto anni, Girolamo Giugni, due cittadini, uno de' Bardi, e' l'altro de' Carucci, Francesco Benci, Giovanni Ciantellini, Giuliano Salvetti, Girolamo Cecchi, Raffael del Pulito, Simon Dolciati, Ormanno Stiattesi, giovane d'età di diciassette anni, Girolamo Pepi, due poveri librai, che avevano venduto certe rime di Luigi Alamanni, non proibite ne in Firenze ne in alcun altro luogo, e Tommaso Strozzi; i quali tutti senza causa alcuna, o per qualche parola di non molta importanza, o per qualche altra leggierissima cagione sono stati o uccisi, o tormentati crudelmente, o mandati in galca, senza aver rispetto alcuno alla lor nobiltà o tagliate loro le mani, o confinati per sempre in qualche scuro fondo di torre, o vituperosamente frustati per tutta la città, o condannati in grossissime somme di danari, o, non gli potendo aver nelle mani, chiariti ribegli, e per conseguente tolto loro la roba e la patria,

« Laonde ei pregano sua maestà, che faccia venire in poter de' suoi ministri tutti, o qualche parte di quegli che noi abbiamo detto di sopra che sono stati così maltrattati, e vedrà con quanta crudeltà e in che violenti modi si proceda contrò alla roba e al sangue de' poveri cittadini fiorentini, de' quali molti, oltre a questi di sopra detti, sono stati fatti ribegli, e tolto loro la roba e la patria, per aver solamente salvato qualcuno de fuorusciti, il che è stato fatto ancora dopo che sua maesta, e per sue lettere e per don Pietro Zappada, ebbe comandato al duca Alessandro, che non potesse innovar cosa alcuna contro a' cittadini fiorentini, i quali fussero dentro o fuori della città; nondimeno dopo questo tal coman-damento di Cesare, sono stati fatti ribegli, e confiscati i lor beni, senza essersene mai saputo pur la cagione, Francesco de Pazzi e il capitano Niccolò Strozzi; onde il duca Alessandro merita d'essere non solamente gastigato come tiranno che abbia commesse tante e si gravi scelleratezze, ma ancora come uomo che abbia disubbidito

a i comandamenti di Cesare.

« Nè può il duca Alessandro mostrare in modo alcuno, che il governo suo sia legittimamente fondato, perciocchè o egli dice d'aver l'autorità sua dall'imperadore, o dal popolo. Non può dire d'averla dall'imperadore, perciocehè sua maestà non ha mai ferma nè stabilita alcuna forma di governo in Firenze; ma ha solamente, secondochè dicono i partigiani del duca Alessandro, concedutogli un certo privilegio d'esser capo del reggimento della città: ma quando l'imperadore avesse pure stabilita e ferma qualche forma di governo nella città di Firenze, il che si niega, dicono che quel governo che si potrebbe forse dire da qualcuno, che fosse stato ordinato da Cesare, non è quello ch'è oggi in Firenze, perciocchè il modo di vivere che per parte della cesarea macstà ordinò il Mussettola, quando egli venne in Firenze, fu dopo la partita sua tutto mutato e guasto, e introdotto in quella città un reggimento ed un modo di vivere nuovo e tutto contrario a quel che avea ordinato il Mussettola. E da questo segue che il duca Alessandro e quel governo è ragionevolmente caduto da ogni privilegio ch'egli avesse avuto da Cesare, perciocchè meritamente è privato della sua autorità colui che usa male la podestà che gli è stata data, ed è cosa convenevole, siccome dicono le santissime leggi imperiali, che colui perda quello che egli ha, il quale con quella autorità ch'egli non avea, ha tolto quel che non gli si apparteneva.

« Sarebbe oltracciò vana ogni dichiarazione di governo che la cesarea maestà avesse ordinata in Firenze, perciocchè sarebbe stato fatto senzachè la città libera fosse stata udita dall'imperadore, conciosiacosachè fatto che (1) fu l'accordo trall'esercito imperiale da una parte, e la città di Firenze dall'altra, i cittadini che ancora eran liberi subitamente fecero più ambasciadori a sua maestà de' primi e più orrevoli di loro, acciocche eglino pre-senzialmente difendessero innanzi a quella la causa pub-

the marketing his de long alread of old market to 1) Sono dell' E. di L. le parole fatto che, la cui mancanza rende oscuro il passo nella Citata,

blica, e procurassero che Cesare dichiarasse una forma di governo per la città di Firenze, la quale fosse veramente libera, siccome pe' capitoli dell'accordo fatto con don Ferrante, egli era tenuto di fare; ma perchè la città dopo dieci giorni che l'accordo predetto fu fatto, venne per mezzo di quel violento parlamento di che noi dicemmo di sopra, in podestà di quei dodici cittadini di sopra detti, e per conseguente nella casa de' Medici, essendo quei dodici tutti amici e partigiani di quella, fu da loro subitamente tolto l'uffizio a tutti que' poveri cittadini ch' crano stati dalla città, quando ella era ancor libera, eletti ambasciadori alla maestà cesarea, e gli altri colle morti e colle prigioni, e co' confini di molti di loro, e col vietare per pubblici bandi a tutti l'uscir della città, di maniera sbigottiti, che niuno mai più fu di poi ardito di dire una parola in favore ed aiuto della libertà di quella povera ed infelice città; massimamente essendo state tolte l'armi d'ogni sorta a tutti i cittadini, e avendo in Firenze una grossa guardia per difesa di quella superiorità che allora la distruggeva, e al presente continuamente la distrugge; perchè ei vennero all'imperadore due ambasciadori non della città libera, ma di papa Clemento e della casa de' Medici, non per procurare la libertà della città di Firenze innanzi a sua maestà, e contrapporsi al voler di papa Clemente, se di ciò fosse stato mestieri, ma per procurare il compimento della volontà e desiderio suo. Onde essi dicono che non essendo stata la città in questa sua causa udita da Cesare, niuna dichiarazione che fosse stata fatta contro a di lei da sua maestà, può in maniera alcuna pregiudicarle.

\* E sc quando il Mussettola venne in Firenze a portare il privilegio al duca Alessandro, e che il privilegio si lesse pubblicamente, non fu da alcuno contraddetto alla forma di quel privilegio, ciò segui perciocchè la città era tutta in podestà della casa de' Medici, c, per le gran crudeltà ch'erano state usate contro a chi era stato ardito di dir pure una parola che non fosse piaciuta loro, non gli era più alcun cittadino, che avesse avuto ardire di mominar pur la libertà, non che di contraddire pubblicamente a quelle cose che erano a onor del duca.

massimamente veggendo quanta grandezza e riputazione dava a papa Clemente l'essere amico di Cesare e collegato con lui. Oltracciò per tor via a i poveri cittadini ogni occasione di potere almeno segretamente impedire la confermazione di quel privilegio, non fu richiesto a i magistrati, che lo confermassero pe' loro segreti partiti a fave bianche e fave nere, siccome sempre insino a quel giorno s'era usato di fare le pubbliche deliberazioni, ma vollero che di ciascun magistrato s'eleggesse uno, il quale pubblicamente referisse il parer di tutti i compagni che egli aveva nel maestrato suo, e perciò questo tal consentimento, e questo tacer de' cittadini non debbe dare agli aversari nostri alcun ragionevol fondamento del presente stato di Firenze; perciocchè egli è naturale a tutti gli uomini temer quegli dal cui giudizio o volere, uno è or posto in grande, ed ora in basso stato.

« E quando purc sua maestà avesse manifestamente dichiarato che questa che è al presente in Firenze, debba esser quella forma di governo e quel modo di vivere il quale ha da essere in quella città osservato, il che si nega, dicono che l'imperadore non ha potuto ragionevolmente far questa dichiarazione, perciocchè egli è obbligato, per la capitolazione di sopra detta più volte, a ordinare in Firenze un modo di viver libero e legittimo, e non violento. siccome è quello che è oggi in quella città, per le ragioni di sopra dette; onde a i fuorusciti è lecito ricorrere a sua maestà, e farlo correggere, perciocchè ella non ha altra autorità o ragione alcuna d'ordinar lo stato di Firenze, se non quella che gli fu data da' suoi cittadini ne' capitoli dell'accordo, il qual si fece coll'esercito imperiale l'anno 1530, conciosiacosachè la città di Firenze non fosse allora conquistata per ragion di guerra assolutamente, ma con quelle condizioni che si convenivano in quei capitoli, onde non potette Cesare disporre di quella città liberamente, come più gli piaceva; e massimamente che Firenze molto tempo innanzi è liberata e ricomperata con danari dagli antecessori di sua maestà; perchè la non poteva da se stessa incorrere in fellonia alcuna, nè ricadere per niuna cagione alla camera imperiale; onde sua maestà non fece allora l'impresa di Firenze per questa cagione, ma per quella che

si contiene nel terzo capitolo dell'accordo fatto tra papa

Clemente e lo imperadore in Barzallona.

« Perchè si conchiude finalmente, che lo stato il quale è oggi in Firenze non può esser fondato sopra alcuna autorità che gli abbia data la cesarea maestà; e molto meno posson dire che il governo il quale è al presente sia fondato sopra alcuna autorità che'l popolo di Firenze abbia mai dato a quei che l'ordinarono, perchè sebbene tutti gli atti dell'ordinar lo stato di sopra detto sono stati fatti con una certa ombra e falsa apparenza d'ordini legittimi e civili, nondimeno tutta quell'autorità eli'ebbero quegli che l'ordinarono, venne da quel forzato e violento parlamento, del quale noi abbiamo detto di sopra più volte; perchè essendo quel parlamento di nessun valore, rimane anche vana tutta quell'autorità che ebbero quegli che l'ordinarono, e che da quello può in alcun modo venire. E che tutta quella autorità ch'ebber coloro che fecero il duca Alessandro, derivasse dal parlamento predetto, apparisce manifestamente, perciocche quel parlamento dette tutta l'autorità del popolo fiorentino a dodici cittadini, siccome dicemmo di sopra, e quei dodici ordinarono, per quell'autorità ch'egli era stata data loro dal parlamento di sopra detto, un picciol senato, o veramente una balía, la qual di nuovo concedette di poi tutta l'autorità sua a dodici altri cittadini, i quali crearono il governo ch'è oggi in Firenze.

« E la violenza e forza di quel parlamento si prova agevolmente, pereiocchè quando ei si fece, fu preso non solamente il palagio pubblico, ma ancora tutti i canti della piazza de Signori dalla guardia de soldati forestieri che allora guardavano la citta di Firenze per la casa de Medici; andò il commessario apostolico in palagio a costringer la signoria che allora sedea, a far quel parlamento; furon messi i partigiani della casa de Medici insieme co soldati a i canti della piazza, i quali non lasciavano venire a quel parlamento niuno, il quale ei s'avvisassero che potesse impedire i disegni loro; onde fu da loro ributato indietro e fedito Piero Girolami cittadino nobilissimo, il quale voleva venire in piazza in favore della signoria, pereocche Raffaed Girolami, suo stretto parente, era allora gonfaloniere di giustizia, di maniera che quando questo parlamento.

fece, non crano in piazza appena dugento Fiorentini, e nondimeno l'antiche leggi della città di Firenze vogliono che a un parlamento il quale si debba fare, sian presenti almeno i due terzi del popolo fiorentino, e che niuno di

loro contraddica a quel che allora si delibera.

«E quando il parlamento di sopra detto fosse stato legittimamente fatto, il che si nicga, non poteva il popol fiorentino dentro al tempo di quattro mesi, in maniera alcuna far parlamento, perciocchè egli avea conceduta tutta l'autorità sua d'ordinare il governo della città a Cesare, alla qual concessione avea anche acconsentito papa Clemente: laonde non potevano i Fiorentini far parlamento per mutar lo stato della città, senza pregiudicare a papa, Clemente, il quale era una delle parti, e alla cesarea maestà, la quale era giudice ed arbitro tra quelle due parti; perejocchè siccome si vide pe'capitoli dell'accordo fatto in Barzallona tra Cesare e'l pontefice l'anno 4528, sua maesta delibera di mutare il libero stato, il quale era allora in Firenze, e ordinargliene un altro, non solamente per beneficio della casa de' Mcdici, ma ancora pel riposo di tutta l'Italia , e particolarmente di quella città: nè anche si vide mai, che papa Clemente acconsentisse a quel parlamento, di maniera che ci volesse partirsi da quella dichiarazione che l'imperadore dovea fare; anzi si vide manifestamente tutto 'l contrario, perciocchè la fazione di papa Clemente di suo consentimento mandò poco di poi due ambasciadori in Fiandra a richiedere alla cesarea maestà, che le piacesse dichiarare la forma del governo, ch'ella voleva che fosse in Firenze, siccome pe'capitoli dell'accordo fatto con i suoi ministri l'anno 1530 ella avea autorità di fare; onde lo 'mperadore mandò non molto poi a Firenze pel Mussettola la dichiarazione che gli era stata dimandata da quegli ambasciadori: nè consenti ancora a quel parlamento il popol di Firenze, conciosiacosachè egli non gl'intervenisse, siccome è detto di sopra, ma era bene intervenuto legittimamente a concedere, pe'capitoli dell'accordo di sopra detto, l'autorità a Cesare d'ordinare in Firenze un governo qual più gli piacesse, purche fosse libero. Non si vedendo adunque il consentimento di niuna delle parti, nè dell'arbitro(4) ancora, al parlamento di sopra detto, apparisce manifestamente, ch'ei non si potesse fare senza pregiudizio di tutte due le parti, e di sua maestà ancora. Per la qual cosa ei rimane di niun valore, nè si può sopra l'autorità data da lui ad alcuno fondare o stabilire alcuno stato legittimo; perchè il governo ch'è al presente in Firenze non essendo fondato sopra alcuna autorità, che sopra quella che dette questo vano parlamento a quei dodici cittadini che l'ordinarono, resta, ch'egli sia tirannico e violento. E quando egli non fosse tirannico per questa cagione che è, sarebbedivenuto tirannico pe' violenti e scellerati modi ch'egli usa, i quali sua maestà, piacendole, potrà intendere dai religiosi, da' forestieri e da'mercatanti, i quali vanno mercatando per tutti i suoi regni, e sono stati qualche anno in quella città, e molto meglio dalle città vicine a Firenze, dalle quali ella saprà molto bene dove siano ridotti in quella città la religione, gli antichi suoi costumi e buoni, e l'onor delle donne; nel qual caso, ancorchè nei potessimo raccontare a sua maestà infiniti esempi di donne nobilissime, a cui è stato fatto forza da i servidori suoi e partigiani, nondimeno noi non discenderemo a particolare alcuno, per non offendere in questa maniera l'onor di quelle che noi cerchiamo a nostro potere di difender dagli oltraggi e dalla lussuria del duca Alessandro, e de'suoi partigiani e servidori; ma narreremo bene alcuna di quelle ingiurie e crudeltà che i suoi servidori hanno usato più volte, cd usano oggi più che mai contro a'miseri cittadini fiorentini, acciocchè da quelle sua maestà si possa prudentemente immaginare qual sia il governo ch'è oggi in Firenzc.

« E primieramente diciamo che quel cancellier milanese, del quale noi dicemmo di sopra, uccise' nella cancelleria degli otto, senza sostenerne pena alcuna, un poveruomo, mentrechè egli diceva le ragioni sua. Il Capretta beccaio del duca dette una sediata in sul volto ad Alamanni Alamanni nobilissimo cittadino, perciocchè egli di doman-

<sup>1)</sup> Così correttamente l'E. di L., e non arbitrio come dietro la Citata lessero i ristampatori di Milano.

dava una certa quantità di danari, della quale il predetto Capretta gli era debitore; perchè quel povero gentiluomo, veggendo ch'egli non era gastigato in maniera alcuna, se ne fuggi a Roma, per non essere ucciso da lui; ed il medesimo Capretta potette liberar dalle forche un suo figliuolo, alle quali egli era stato condannato per bestemmie abominevoli che egli ed un suo compagno, il quale fu impiccato per la gola, avevan dette pubblicamente. L'Unghero suo cameriere, essendo in maschera, uccise di bastonate un povero fanciulletto in piazza, ed un altro ne bastonò crudelmente non per altra cagione, se non perchè eglino gli andavano gridando dietro, siccome è antica usanza in Firenze di gridar dietro a tutte le maschere che vanno per la città. Ma non è maraviglia che i servidori suoi faccian questi cattivi portamenti, conciosiacosachè il duca stesso esce fuori di notte armato, in compagnia di qualcuno de' suoi servidori, e si trova in persona a fedire e spesse fiate ad uccidere uomini colle proprie mani: la-onde egli è avvenuto qualche fiata, ch'egli si è ritrovato in manifesto pericolo della vita, siccome avvenne una notte in borgo San Lorenzo, quando fu dato a Paolantonio da Parma (4), il quale era in sua compagnia, una fedita in sul viso, che gli recise tutto il naso; e quando egli uccise senza cagione alcuna, in compagnia pure di certi suoi servidori, Giorgio Ridolfi giovane nobilissimo, la cui morte si proverebbe agevolmente esser seguita dalle mani del duca Alessandro, se quei testimoni che la sanno e che la veddero, non fossero in Firenze in poter del duca Alessandro, ma in luogo dove eglino potessero dire liberamente la verità; perciocchè qualcuno di quegli che la sannomolto bene, essendo fuorusciti, potrebbono essere allegati per sospetti dal duca e dagli amici suoi, ancorchè la fede e lealtà loro sia sincera ed incorrotta.

« Perche noi diciamo che essendo il governo del duca Alessandro, in qualunque modo egli è considerato, violento e tirannico, che sua maestà è obbligata, pe' capitoli dell'accordo di sopra detto, a ordinare in Firenze un

<sup>1)</sup> Nella Narrazione del Giugni costui è chiamato Pier Paolo da Parma (Cod. Riccard. N.º 2022).

vero, libero e legittimo governo; nè impedisce che l' imperadore non possa far questo, l'accordo eh'egli fece con papa Clemente in Barzellona, perciocchè avendo egli, dopo l'accordo di sopra detto, consentito l'anno 4530, che sua maestà avesse autorità d'ordinare in Firenze un modo di vivere, nel quale fosse conservata la libertà, nè potendo stare insieme l'accordo di Barzellona con quest'ultimo consentimento di papa Clemente, perciocchè eglino sono del tutto contrari l'uno all'altro, è divenuta la cesarea maestà del tutto libera dalle promesse ch'ella allora fece a sua santità, avendo il pontefiee coll'acconsentire all'accordo fatto nel 4530, il quale, come s'è di sopra mostro, è contrario a quel di Barzellona, rinunziato a tutte le promesse che Cesare gli aveva fatte l'anno 4528; e massimamente, perciocchè sua maestà fu allora ingannata, essendogli stato detto che la casa de' Medici aveva tenuto il principato in Firenze, del quale ell'era stata spogliata forzatamente l'anno 4527; perciocchè la casa de' Medici non ebbe mai, nè ha ancoroggi, alcun legittimo principato nella repubblica fiorentina, siccome dimostrano manifestamente i capitoli dell'accordo che la città di Firenze fece l'anno 1512 coll'esercito del re eattolico, nel quale si convenne che quegli della famiglia de' Medici dovesser ritornare in Firenze come privati cittadini, e godere i lor beni; nel qual modo di vivere ci perseverarono fin all'anno 4527. ancorchè in quel tempo l'accordo fosse in molte parti, rotto ed alterato, e ristretto il governo della città negli. amici della casa de' Medici; ma non fu perciò attribuito, nè allora, nè mai, a quella casa autorità alcuna di principato nella città, nè fu per conseguente spogliata l'anno. di sopra detto violentemente di cosa alcuna, perciocehè la non poteva essere spogliata di quel principato, il quale, ella non possedeva allora, nè mai avea posseduto nel tempo passato, ed i poderi ed altri suoi beni privati ch'ella avca nello stato di Firenze, le furono (4) lasciati liberamente, e concedutole oltracciò l'esenzione di tutte

<sup>4)</sup> L'ediz, cit, ha difetto di queste parole le furono, notate in margine dell'Esempl. Magliabechiane.

le gravezze pubbliche per dieci anni; perciocchè la felicememoria d'Ippolito de' Medici, il quale non molto tempo
dopo, fu fatto cardinale, avendo insino allora quel pietoso e generoso desiderio nell'animo, che la patria sua
vivesse libera, licenziò, volontariamente quella guardia
de' soldati forestieri che allora era in Firenze, e promessedi adoperare che le fortezze di Pisa e di Livorno, le
quali erano guardate da certi amici e partigiani della
casa de' Medici, fossero restitutie alla città e fu questo
accordo sottoscritto dal cardinale di Cortona, il quale
allora governava in Firenze tutte quelle cose che appartenevano alla casa de' Medici,

« Ma quando questa famiglia fosse stata pure per forza cacciata di Firenze, sarebbe stato fatto questo dalla città ragionevolmente, conciossiacosachè l'anno 1512, contro alla forma della capitolazione fatta coll'esercito del re cattolico, ella fu stata spogliata violentemente e con inganni della sua libertà; onde non poteva papa Clemente domandare la restituzion sua, o de' suoi parenti, alla patria in quella maniera ch'ella era l'anno 1527, conciosiacosachè questa così fatta restituzione arebbe indotto la superiorità in una città libera; il che è contra le leggi divine e umane, perchè gli antécessori di sua, maestà hanno privati loro stessi dell'autorità di poter concedere le restituzioni somiglianti a queste, ancorchè qualcuno ne fosse stato primieramente investito da loro per privilegio, siccome si vede manifestamente nelle leggi, e nelle costituzioni imperiali; ed il medesimo ancora si vede proibito nel santissimo concilio di Toledo, il quale oltracció vieta ancora espressamente l'osservanza di tutte le promesse somiglianti a queste, ancorchè elle siano fatte, con giuramento, perciocchè le sono contro a Dio, e contro alla coscienza di quegli che le promette. E tanto divien più libera la cesarea maestà dall'osservare al papa le promesse ch'ella gli fece in Barzellona, quanto sua santità ha contraffatto molte volte ed in molti modi all'accordo che segui allora tra sua maestà e'l pontefice.

« Nè è ancora obbligato Cesare a osservare promessa alcuna al duca Alessandro, la quale fosse contro a quei capitoli che la città di Firenze avea fatti co' suoi mi-

nistri l'anno 1530, perciocchè essendo quella convenuta prima colla città in una maniera, non poteva di poi senza saputa e senza consentimento di quella convenire col duca in un'altra del tutto contraria alla prima, e massimamente che la convenzione fatta in quel tempo coll'imperadore, della quale noi domandiamo l'osscrvanza, è più pietosa, più ragionevole, cd a maggior contentezza di tutta Italia, e massimamente delle città vicine a Firenze, siccome noi abbiamo altra volta dimostro a sua maestà; perchè di questo noi non le ragioneremo altrimente: ma bene le domanderemo l'ammenda di due capitoli di quell'accordo che la città di Firenze fece seco l'anno 4530, del quale noi abbiamo parlato di sopra più volte, nell' uno de' quali si contiene: che qualunque cittadino fiorentino di qualunche grado e condizione si sia, volendo, possa andare ad abitare a Roma, o dove più gli piacerà, senza esser noiato o molestato in modo alcuno nella roba o nella persona. Nell'altro si promette che tutti i parenti, amici e servidori di papa Clemente si sdimenticheranno di tutte l'ingiurie ed oltraggi che fossero stati lor fatti da quei cittadini che per la guerra erano stati dentro la città, e le perdoneranno loro liberamente, ed useranno e converseranno con essi, come buoni cittadini e buon frategli.

« Quento questi due capitoli siano stati osservati lo dimostrano tanti cittadini, quanti furon quegli che furono o confinati ne'più strani e pestilenti luoghi di Europa, c in oscurissimi fondi di torre, o, dopo l'essere stati crudelmente tormentati, uccisi miseramente, o, se purc col fuggirsi nascosamente di Firenze si salvarono da tanta crudeltà, furono subitamente fatti ribegli, c per conseguente fu tolto loro la roba e la patria, senzachè d'alcuna di queste esecuzioni, ancor ne processi che furon lor fatti, i quali si possono ancor vedere negli atti pubblici di quei magistrati che gli fecero, se ne renda altra ragione, che il dire, per giuste e ragionevoli cagioni. Ne fu ancora niuno di quei miseri cittadini, il quale fosse citato dinnanzi ad alcun maestrato a difender la causa sua; ma tutti senza essere uditi furono ingiustamente condannati con tanto odio e tanto

rancore, che nè anco alle mogli loro fu lasciato goder la dote loro, s'elle son volute andarsene a stare col proprio marito, s'egli era stato dichiarato ribello, nè a' piccioli ed innocenti figliuoli o figliuole è stato lasciato cos'alcuna per alimentarsi, il che è non solamente contro ad ogni pietà cristiana, ma ancora contro a ogni umanità e a ogni civiltà. Sono state oltracciò promesse taglie grandissime a chiunque uccidesse qualche fuoruscito fiorentino, siccome fu promesso a un certo capitano Petruccio ( del quale noi dicemmo di sopra ), il quale la notte del venerdi santo assali Pier Giacomini c Bartolommeo Nasi per uccidergli, e gli fedi gravemente, perciocchè per ordine del duca da Michelagnolo Romano camerier del duca gli furon dati trenta seudi, perchè egli uccidesse qualunque fuoruscito fiorentino ei potesse. E sono state commesse di queste scelleratezze dal duca Alessandro, poichè la cesarea maestà gli ebbe comandato per lettere, e a bocca ancora pel signore don Pietro Zappada, che non tentasse cosa alcuna di nuovo contro a i cittadini fiorentini; siccome quando egli dette cento scudi al medesimo capitano Petruccio, acciocchè egli uccidesse il signor Pietro Strozzi, Anton Berardi e Francesco de' Pazzi, il quale ei si divisava che fosse con que' due primi, i quali tornavano di Spagna ambasciadori dall'imperadore, per procurare innanzi a sua macstà la causa della patria loro (siccome noi dicemmo di sopra); il che è non solamente contro alle leggi divine e umane, ma ancora contro alle ragioni delle genti, e dalle leggi imperiali è chiamato assassinamento enormissimo, del quale puniscono le medesime leggi, e massimamente nella persona di quegli che l'ordina, non solamente l'error commesso, ma quello ancora che qualcuno si fosse sforzato di fare, ancorche egli non l'avesse fatto. Fu oltracciò vietato a tutti i Fiorentini confinati o fuorusciti l'abitare Roma e tutte le terre della Chiesa. ed oltre a questi luoghi, a i confinati Napoli e Vinegio, e procurato con ogni diligenza, che niuno ribello o confinato potesse abitar sicuramente negli stati di Lucca o di Siena, o in quel di Ferrara in modo alcuno, il che è contro al primo capitolo che noi dicemmo di sopra dell'accordo predetto.

« Per la qual cosa domandano umilmente i fuorusciti fiorentini alla cesarea maestà, che non solamente punisca agramente il duca Alessandro delle scelleratezze commesse da lui, e faccia restituire la roba e la patria a tanti poveri gentiluomini che vanno ingiustamente tapinando per lo mondo, la quale è suta distribuita dal duca senza alcuna ingiusta cagione a i suoi servidori e partigiani; ma tolga ancora di Firenze il presente governo che la distrugge, siccome violento ch'egli è, e per le ragioni dette di sopra gliene ordini un altro che sia libero e legittimo, come sua macstà è obbligata di fare per virtù de' capitoli dell'accordo fatto dalla città di Firenze co' suoi agenti l'anno 1530, »

Alle quali accuse il duca Alessandro rispose nella ma-

niera di sotto scritta:

« Se sotto il nome de' Fiorentini che sono fuori si comprendono anche quegli, che non per necessità o alcuna altra giusta cagione, ma volontariamente hanno fatto impresa di macchinare contro all'eccellenza del duca, è certamente da maravigliarsi che ancora essi concorrano a dare alla cesarea maestà quelle querele che appartengono alla forma del governo della città di Firenze, ed alle pene le quali sono state meritamente imposte a i fuorusciti: conciossiacosachè molti di loro stimolassero papa Clemente, il quale era senza animosità alcuna, e di piacevole animo, a muover primieramente, e di poi a mantenere la guerra di Firenze tutto quel tempo ch'ella durò, e fossero ancora de' primi e più volonterosi a ordinare il presente governo, e gastigare i fuorusciti, e perciò potrebbono così bene quanto alcun altro render ragione di tutto quello che si è fatto. Ma se le querele che si son poste al duca Alessandro dinanzi alla cesarea maesta sono state messe solamente da i ribegli di S. E., non sappiamo come sia convenevol cosa l'udirgli, non potendo eglino più esser conosciutioper cittadini di quella patria, della quale per la cattività loro ei sono stati giustamente privati, e secondo le leggi puniti, e massimamente, che tra loro sono molti, i quali sono fuorusciti, non per alcun caso di stato, ma per omicidii, ladronecci e altre vilissime cattività; nè ci

avvisiamo ancora, che sotto il nome di guegli che sono fuori si contengano i tre cardinali fiorentini, nè il vescovo di Xantes, conciosiacosachè eglino essendo cherici, non hanno, secondo le leggi ed ordini fiorentini, parte alcuna nel governo della città, nè appartiene a lor signorie reverendissime intromettersi in quello, da che essi si sono volontariamente separati; alle quali, sebbene si porta dall'eccellenza del duca, e da tutti gli amici e servidori suoi quella riverenza che richiede la qualità e dignità loro. nondimeno quanto al governo della città non sono riconosciuti da loro come membra di quella, e dicono che a lor signorie non appartiene di dar ordine e regola alcuna alla forma del governo fiorentino. Nondimeno per soddisfare alla cesarea maestà, si risponderà, più brevemente che sarà possibile, alle calunnie e falsissime proposte loro, colle quali ei s'ingegnano a lor potere d'accalognare l'eccellenza del duca ed il suo giustissimo governo, massimamente disputandosi in qualche parte dell'onore di sua maestà, conciosiacosachè costoro affermino senza vergogna alcuna, che quella ha fatto contra la coscienza sua quello ch'ella ragionevolmente non doveva mai fare in alcun modo.

« E perchè essi dicono primieramente, che il governo, il quale fu introdotto in Firenze di poi che fu fatto l'accordo dell'anno 4530 non è giusto nè legittimo, perciocchè egli non è fondato sopra l'autorità che lo imperadore abbia dato mai a quei che l'ordinarono, nè ancora sopra alcuna che il popolo fiorentino abbia conceduto a que' medesimi; conciosiacosachè il governo di sopra detto sia stato introdotto in quella città, siccome essi dicono, con modi violenti e insolenti; e che egli non è libero, siccome debbe essere il governo il quale sua maestà è obbligata pe'capitoli dell'accordo di sopra detto a ordinare in Firenze, ondechè quella pel sommo grado ch'ella ha nella repubblica cristiana, e per osservare i capitoli dell'accordo predetto, all'osservanza dei quali ella è tenuta, debbe mutarlo, ed ordinargliene un altro, che sia veramente libero e legittimo; noi diciamo dall'altra parte, che il presente stato della città di Fi-renze è giusto e legittimo e libero, si perchè la forma sua è stata dichiarata da sua maestà, quale ella doveva essere, si ancora perchè tutto 'l popolo fiorentino volontariamente concorse a dare l'autorità a quei dodici cittadini di sopra detti, che ordinarono il governo della città in quella maniera che n'il lor piaceva, siccome poco

di sotto si dimostrerrà manifestamente.

« E che Cesare significasse alla città pel Mussettola il modo del vivere, in che cgli voleva che la vivesse, eglino medesimi non lo niegano, ma dicon bene, che quella forma di governo, la quale per parte della cesarea maestà il Mussettola disse a' Fiorentini che tenessero, è stata mutata e alterata, e che la cittadinanza non acconsenti a questa volontà dell'imperadore, se non per paura; onde la non fu vinta pe' partiti de' maestrati a fave bianche e fave nere rendute segretamente, siccome si sogliono fare tutte le deliberazioni della città, e massimamente le più importanti; le quali cose noi affermiamo che son segno evidentissimo della libertà e della giustizia di questo governo, perciocchè avendo Cesare, come arbitro intra la felice memoria di papa Clemente da una parte, e la città di Firenze dall'altra, dichiarato quel modo di vivere che Firenze dovea allora tenere, s'egli non fosse stato libero governo, non arebbe potuto dopo non molto tempo la città alterarlo e mutarlo, siccome ella fece, perciocchè clla era in poter di sc medesima e libera, ne mai ad alcuna città libera antica o moderna ch' ella si sia stata, fu proibito il poter disporre di se medesima, e variare il governo, siccome l'è piaciuto; il che non è solamente utile alla città, ma necessario ancora, per cagione di molti strani avvenimenti che spesse fiate per la grande istabilità delle cose umane avvengono nelle repubbliche, a i quali non si può in maniera alcuna dar regola certa e ferma. Onde si vede manifestamente, che l'imperadore non lia fatto contro a i capitoli dell'accordo il quale si fece con gli agenti di sua maestà l'anno 1530, avendo quella, dentro al tempo che le fu dato, ordinato in Firenze un modo di viver libero; perciocche quelle parole del capitolo che dicono: Intendendosi sempre, che sia conservata la libertà non si possono esporre, che Cesare fosse privato dell'autorità di rimettere in Firenze la casa de' Medici con quell'autorità e con quegli onori ch'ella avea auti per lo passato in quella città; perciocche non si essendo in quella guerra combattuto mai altro che questo; cioè, se la famiglia de' Medici doveva ritornare in Firenze, o no, non è in maniera alcuna ragionevole, che quegli i quali eran per la parte de' Medici, che già avevan quasi acquistata del tutto la vittoria, essendo la parte contraria sbattuta, e rimasa d'ogni cosa necessaria non solamente alla guerra, ma ancora al vivere, si strema: ch' ella era quasi del tutto soggiogata e vinta, avesse fatto un compromesso nella cesarea maestà, per lo quale ei le togliessero l'autorità di dar la sentenza in favor loro, e gliele lasciassero di poterla dare in favore dei loro avversari; ma si debbono intendere quelle parole del capitolo di sopra detto in questa maniera, cioè, che sua maesta sia obbligata lasciar Firenze ne' suoi antichi privilegi, esenzioni e onori, senza metterla sotto ad alcun dominio foresticro; e lasciarla viver liberamente colle sue leggi, ed in poter de'suoi maestrati; il chel'imperadore osservò fedelmente, siccome egli avea promesso di fare.

\* Ma acciocchè s'intenda meglio tutto quel che s'è detto di sopra, è da sapere che la città di Firenze ha avuto da circa cent'anni in qua due forme di governo, l'una delle quali cominciò l'anno 1434, che la nobiltà essendo stata da pochi anni innanzi insino allora battuta continuamente e maltrattata dalla plebe, ristrettasi insieme, e riprese le forze, ridusse in sè legittimamente tutto il governo della città, e per conservarsi meglio e più sicuramente quell'autorità che s'era acquistata, deliberò volontariamente e con consentimento concorde; di riconoscere ed onorare, come capo di quel governo della città che s'era ordinato allora, Cosimo de' Medicia uno de' lor medesimi cittadini: ma che le cosc della città si governassero nondimeno da' maestrati e da' consigli pubblici; alla quale deliberazione acconsenti ancora la maggior e la miglior parte del popolo di Firenze, la quale era di già stracca e infastidita dall'insolenza e dalla confusione della plebe; e questa autorità la quale

fu data a Cosimo da'suoi cittadini, insieme con quel medesimo modo di vivere che s' cra ordinato allora, si distese poi anche ne' suoi discendenti, e visse la città di Firenze in questa maniera più ricea e più potente, e con più pace e maggior quiete, ch'ella fosse vivuta giammai, dall'anno 1434, insino all'anno 1494. Nel qual tempo essendosi la famiglia de' Medici contrapposta a Carlo VIII re di Francia, quando egli passò in Italia per acquistare il regno di Napoli, fu col favore di quel re cacciata di Firenze, ed ordinato in quella città lo stato popolare, il quale fu conservato da i Franzesi insino all'anno 1512, non già per cagione d'alcuna buona parte ch'egli avesse in sè, ma solamente per aver seguitato quel governo sempre mai con grandissima affezione le parti franzesi; ed essendo fondato nel voler della moltitudine, fu necessario che, seguitando la natura di quella, ei fosse sempre pieno di divisioni, confusioni e tumulti, siccome egli fu in fatto. Onde il re cattolico l'anno 1512, di poi che'l suo escreito ebbe avuto la vittoria di Prato contro a quel governo, subitamente lo mutò, e introdusse in Firenze il reggimento de' Medici, siccome più civile, più quieto e molto migliore per quella città, che lo stato popolare; il che fu fatto ancora con consentimento ed ordine di papa Giulio II e di Massimiliano imperadore, per assicurarsi in quella maniera, che la città concorresse insieme con tutti gli altri confederati contro a' Franzesi, alla conservazione della pace, e della quiete d'Italia. E durò questo modo di vivere in Firenze dall'anno 4513 all'anno 4527, con grandissima contentezza e page di tutta la cittadinanza; perciocchè, oltre alla benignità e piacevolezza di quel governo, in quel tempo visse la felige memoria di papa Leone, il quale, oltre all'avere onorato la città di Firenze universalmente di molti privilegi e grandi onori. e arricchite ancora assai famiglie particolari di molti beneficii e prelature, e di molti utili ed orrevoli uffici temporali, favori ed accrebbe assai le faccende mercentili, che sono il fondamento e'l sostegno della città di Firenze. Ma essendo l'anno 4527 seguito il saeco di Roma. certi cittadini più per soddisfare alle loro passioni ed alla

loro ambizione, che per lo ben pubblico della patria loro, avendo presa occasione da quella rovina di Roma, senza alcuna giusta eggione caeciaron di Firenze per forza la casa de' Medici, e mutaron lo stato della città, e di nuovo v'introdusero il governo del popolo, il qual duro in Firenze dall'anno 1527 insino all'1530, con tanti e si gravi oltraggi di tutti i migliori cittadini, e con tanti e si pericolosi disordini, e con tante e si strane confusioni, ch'egli è cosa pubblica, che quella città non ebbe mai il più cattivo ne il più iniquo governo di quello:

«Di queste due maniere di governo, adunque, piacque alla cesarea macstà d'eleggere quella de'Medici, e non perciò contraffece a quel che avevano promesso gli agenti suoi nell'accordo che fecero colla città di Firenze l'anno di sopra detto, conciosizcosachè in tutti questi due modi di vivere si conservasse la libertà; ma con molto migliore ordine, maggior quiete e più sicurtà de'cittadini nel governo della casa de' Medici, che nello stato popolare: perciocche in quello hanno più luogo gli uomini prudenti e pratichi delle cose degli stati; in questo gl'ignoranti e poco periti: in quello si governano le cose pubbliche con prudenza e gravità; in questo sotto un falso nome di libertà, con una dissoluta licenza e temerità; perchè si può veramente affermare che lo imperadore abbia non solamente conservata la libertà alla città di Firenze, ma che sua maestà l'abbia ancora riordinata, e ridottola in molto migliore essere ch'ella non era prima, e abbia oltracciò provveduto in questa maniera alla quiete, sicurtà e riposo di tutta Italia.

Diciamo, oltre a di questo, che il governo il quale è al presente in Firenze è giusto, legituimo e libero, perciocelà egli è fondato in sul libero volere di tutto Il popolo fiorentino, il quale nel parlamento di sopra detto acconsenti a dare l'autorita a quei dodici cittadini che ordinarono quello stato, dal quale legittimamente ha avuta origine questo ch'è oggi in Firenze. Nè si può dire che il parlamento sia modo non consucto o nuovo in quella città di riformare il governo di quella, perciocebe egli non è altre che un pubblico consiglio di tutti gli abitatori di Firenze, in sulla pubblica piazza, è si è usato

in quella città più volte da dugent'anni in qua, nel qual tempo si son fatte per questa via molte riforme e mutazioni di stato, siccome fu l'anno 4494, quando fu cacciata la casa de' Medici, e per via pur del parlamento ordinatovi il governo popolare, e l'anno 4527, quando pel caso seguito a Roma furono cacciati medesimamente i Medici, e ordinatovi di nuovo nella medesima maniera il reggimento popolare; e questo ultimo parlamento, che si fece in Firenze l'anno 4530, fu fatto colle medesime solennità, ordini e modi, che sono stati fatti per lo passato tutti gli altri parlamenti, i quali chi volesse dire che non fussero stati di valore alcuno, introdurrebbe in Firenze infinite confusioni e disordini, siccome può ciascheduno da se stesso agevolmente conoscere.

« Né dimostra che quesso ultimo parlamento sia stato violento e forzato l'essere stato allora fedito Pier Girolami, perciocchè tutto quel tempo che la campana dura a sonare a parlamento, la città non ha alcuna forma di governo, e l'autorità delle leggi e de'maestrati che gli eran prima è tutta risoluta, ed i muovi maesirati e leggi non sono ancora fatti nè pubblicati; onde ci non si fece mai parlamento alcuno in Fienze, che non seguissero molti casi somiglianti a questo; ma non già fu proibito allora ad alcuno l'andare in piazza al parlamento, o cacciatone al cuno, nè a niuno di quelli che vi si trovarono fu fatto dire

sì, o no, più di quello che a lui piacesse.

"Nè è vero ancora, che la città non potesse allora far parlamento alcuno, essendosi ella (siccome essi dicono) volontariamente del tutto rimessa in Cesare, perche fatto che fu l'accordo co' ministri di sua maestà, i migliori e più orrevoli cittadini fiorentini, veggendo che i capi del popolo, nelle cui mani era ancora il governo della città, erano non men poveri di facoltà che di credito, onde ei non potevano in maniera alcuna provvedere quei danari de' quali faceva di mestieri a far levare l'esercito del papa e dell'imperadore dello stato di Firenze; perchè la città soggiaceva a infiniti e manifesti pericoli; conoscendo ancora questi medesimi cittadini, che, partito l'esercito di sopra detto, i capi del popolo, avendo in poter loro il reggimento delle città, potevano age-

voluente di nuovo ridurre la moltitudine a quella contumacia col pontefice e coll'imperadore, in che ella era stata poco innanzi, la qual cosa sarebbe stata l'ultima rovina della città di Firenze; si ristrinsero tutti insieme col commessario apostolico, con don Ferrante Gonzaga e con monsignore Balanson agente della cesarea maestà. e con consentimento concorde deliberarono che per mezzo del parlamento si ripigliasse l'antica forma della repubblica, per provvedere i danari i quali faceva di bisogno per dare all'esercito imperiale, acciocchè egli si partisse da Firenze, e all'altre necessità della città, le quali veramente erano grandissime e non davan tempo alcuno. e per potere aspettare anche sicuramente e' ubbidire a quella dichiarazione del governo che dovea essere in Firenze per l'avvenire, la quale l'imperadore avea promesso per li agenti suoi di mandare fra quattro mesi allora prossimi avvenire.

« Ma quando quest'ultimo parlamento fosse stato forzato, e non legitimo, e per conseguenza di niun valore, il che tutto si niega, non si debbe perciò inferire
da questo, che il governo il quale è al presente in Firenze non sia giusto, buono e secondo le leggi, perciocche egli non depende in maniera alcuna dal parlamento
di sopra dette, ma è fondato tutto in sulla deliberazione
chè sua maestà cesarea mandò a Firenze pel Mussettola,
di che s'è detto di sopra, per la quale avendo Cesare
ordinato in Firenze un viver libero, fu poi in poter suo
ordinar lo stato presente, e mutar quella forma del governo che l'imperadore gli avea data, in un'altra, sic-

come più gli piacque.

« Ma perche essi dicono falsamente, che le promesse le quali sua maestà cesarea fece alla città nell'accordo dell'anno 4530, del quale s'è detto di sopra più volte, sono del tutto contrarie alle convenzioni ch'ella fece con papa Clemente in Barzallona l'anno 4528, e che avendo ratificato il papa a i capitoli dell'accordo che si fece tra lui e la città di Firenze l'anno 4530, egh venne ad aver rinunziato a tutto quello che l'imperadore gli avesse promesso nell'accordo di Barzallona; porchè sua maestà è divenuta del tutto libera dell'os-

servanza di quel ch'ella aveva promesso allora al pontefice, e massimamente ch'ella fu in quel tempo (siccome essi dicono) male informata, anzi ingannata dai ministri, e agenti di papa Clemente, onde ella può giustamente cacciare di Firenze il duca Alessandro, e non gli dar per donna madama Margherita sua figliuola, siccome pare che sua macstà sia obbligata di fare pe' capitoli di quell'accordo; noi dall'altra parte diciamo primicramente, che i capitoli dell'accordo fatto l'anno 4530 tra la città di Firenze e gli agenti di sua macstà cesarea, non sono contrari a quegli che si fecero l'anno 4528 in Barzellona tra papa Clemente e lo imperadore, perciocche in quegli sua maesta promette di conservare la libertà a i Fiorentini, ed in guesti avea promesso à sua santità di rimettere in Firenze la casa de' Medici in quel medesimo stato ch'ella era dall'anno 4527 indietro; nel qual tempo governandosi le cose della città da i pubblici magistrati, e secondo l'antiche leggi, consuctudini ed ordini della città, ell'era libera, schbene la riconosceva volontariamente come capi del suo governo il magnifico Ippolito, che fu poi cardinale, ed il duca Alessandro; perche promettendo l'imperadore nel trenta di mantenere la città di Firenze libera, non promette perciò di far cosa che sia contraria a quel che sua maestà aveva prima promesso di fare nell'accordo di Barzellona di sopra detto.

" "Ma quando pure questi due accordi fussero l'uno all'altro contrari, che non sono, non è per questo, chè papa Clemente abbia liberato Cesare dall'osservargli quel che egli gli aveva liberamente promesso l'anno 1528, conclosiacosaché sua santità non ratificasse mai, ne per Brevi ne per altra maniera, all'accordo dell'anno 1530, perciocche sua santità fu tanto presto soprappresa da quel parlamento del quale noi favellammo di sopra : ch'ella non ebbe tempo a poter ratificare i capitoli di quell'accordo, quando bene ella avesse voluto ratificargli; sicche ne anco in questa maniera diviene assoluta la cesarea maesta dalle promesse ch' ella avea fatte al

pontefice nell'accordo di Barzellona.

a Ma quando pure ostinatamente si contendesse che

i capitoli dell' un accordo fussero contrari a i capitoli dell'altro, e che il pontefice avesse ratificato all'accordo fatto l'anno 1530, le quali cose tutte e due si niegano, rispondiamo che i capitoli dell'accordo che si fece sopra Firenze, non furon fatti con mandato dell'imperadore, e che un capitan generale, sebbene ha autorità di comandare a' soldati, e governare quell'impresa alla quale egli è mandato, come più gli piace, non perciò può capitolare co' nimici senza particolar mandato e commessione del suo principe, la qual don Ferrante non ebbe mai dall'imperadore; e se si esponesse quelle parole del capitolo dell'accordo di sopra detto: intendendosi sempre che sia conservata la libertà, in quel modo che gli avversari nostri vogliono interpretarle, sarebbe stata questa capitolazione non solamente fuori dell'autorità che aveva da Cesare don Ferrante, ma ancora del tutto contraria alla mente di sua maestà : conciosiacosaché quella non movesse la guerra alla città di Firenze per altre engioni, che per rimettergli la casa de' Medici, siccome ell'era obbligata di fare per quel che ella avea promesso a papa Clemente nell'accordo di Barzellona; ed aveva più volte potuto l'imperadore capitolare colla città, mentrechè la guerra durava, con molto maggiori e migliori condizioni che non furono queste, colle quali egli capitolò di poi, nè volle farlo, perciocchè i Fiorentini ch'erano dentro non volevano ricever nella città la casa de' Medici; onde e' non è verisimile che sua maëstà avesse accordato co' Fiorentini, s'ella non avesse veduto che le fosse stata data da loro autorità di rimettere la casa de' Medici in Firenze, se le piaceva, avendo massimamente la vittoria quasi certa in mano; pereiocchè la città di Firenze era ridotta in ultima estrema necessità d'ogni cosa opportuna, non solamente alla guerra, ma alla vita ancora. Onde quando bene lo imperadore avesse ratificato a quei capitoli, il che del tutto si niega, non sarebbe stata quella ratificazione valida, perciocchè la sarebbe stata fatta per errore, e dove ciò è, non può esser consentimento alcuno, dal quale solamente pende ogni ratificazione.

Ne prova che Cesare abbia ratificato a' capitoli del-

l'accordo che si fece sopra Firenze, l'essere stati pagati all'escreito di sua maestà quei danari che i capitoli di quell'accordo disponevano che se gli dovesse pagare, o che l'escreito accettò da i Fiorentini il pagamento; perciocchè non solamente dal fatto dell'escreito non si debbe ragionevolmente inferire la ratificazione di Cesare; ma fu, oltracciò, una parte di quel pagamento de' danari di papa Clemente, e l'altra di quegli degli amici della casa de' Medici, i quali, per mezzo del parlamento di sopra detto, avevano ripreso il governo della città.

« Nè è ancor detto veramente da i nemici del duca Alessandro, che la cesarea maestà fosse ingannata dagli agenti e ministri del pontefice, quando ella fece l'accordo con sua santità in Barzellona; anzi Cesare, mosso da quel favore che fanno le leggi a quegli che per forza sono stati spogliati delle cose loro, veggendo che a i Medici l'anno 4527 erano stati non solamente tolti i loro beni, ma ancora quella dignità e grado che avevano tenuto tanto tempo nella repubblica fiorentina i lor maggiori, con consentimento universale della maggiore e della miglior parte de' cittadini fiorentini, si deliberò d'adoperar di maniera, ch' ei fosser rimessi in quel grado in che eglino eran prima, e che riavessero ancora i lor beni, e così provvedere alla quiete di tutta Italia, e alla salvezza della città di Firenze, la quale è stata sempre più ricca, più quieta e più potente al tempo del governo della casa de'Medici, che nello stato ponolare; siccome fecero ancora l'anno 1512 Massimiliano imperadore (1) ed il re cattolico, de' quali l'uno era avolo paterno, e l'altro materno di sua maestà cesarea.

E falso ancora, che il duca Alessandro, il magnifico Ippolito ed il cardinal di Cortona, il quale allora gli governava, rinunziassero volontariamente a quel principato che tenevano nella repubblica con consentimento della maggior parte de' cittadini che noi dicemmo di sopra, anzi fossero sforzati a lasciarlo e a partirsi di Firenze, da quegli scandalosi cittadini, de' quali noi di-

<sup>1)</sup> massimamente l'imperadore; Ediz, di Leida!

eemmo di sopra che avevano preso ardire e forze contro a di loro pel caso ch'era avvenuto a Roma; onde essi quando partiron della città, temendo della vita loro, richiesero certi de' migliori e più orrevoli cittadini fiorentini, che gli accompagnassero infinattantochè si fossero condotti in luogo sicuro; bene è vero che si fece allora una legge, per la quale furon conceduti loro certi privilegi ed esenzioni, delle quali niuna ne fu di poi osservata loro.

« Ma quando l'imperadore fosse stato ingannato dagli agenti e ministri di papa Clemente nel far con sua santità l'accordo di Barzellona, archbe egli, come prudentissimo ch'egli è, conosciuto l'inganno che gli fusse stato fatto, quando egli udi in Genova, innanzichè la guerra di Firenze cominciasse, e di poi in Bologna più volte, mentrechè la guerra si faceva, gli ambasciadori dello popolare. Ne si può anche veramente che lo imperadore fosse con inganni persuaso a far la dichiarazione del governo che mandò a Firenze pel Mussettola, dagli ambasciadori che i nimici del duca dicono che furono mandati perciò in Fiandra a sua maestà dagli amici della casa de' Medici, fatto che fu l'accordo coi suoi agenti l'anno 4530; conciosiacosachè a sua maestà non furono mandati ambasciadori, se non di poi che il Mussettola cbbe pubblicato in Firenze la forma dello stato che Cesare voleva che fosse in quella città, a ringraziare la maestà sua, siccome era convenevole, di si gran benefizio, quanto era quello che avea fatto di nuovo a' Fiorentini di riordinar loro il governo della città, e ridurlo in molto miglior forma ch'egli non era prima.

« E se la dichiarazione di sopra detta non fu vinta e confermata col partito segreto de' maestrati di Firenze, diciamo essersi usato molte volte questo medesimo nelle pratiche e nelle deliberazioni pubbliche che si son fatte in quella città, che uno per ciascuno maestrato riferisca in pubblico il parere e la sentenza di tutti i suoi compagni, avendo prima ciascun maestrato tutto insieme da se stesso esaminato e discorso bene quella cosa della quale si tratta, il che si usa fare per finire con più

brevita e men confusione le pubbliche deliberazioni. Ma è cosa stolta e arrogante il dire che l'Imperadore; il quale procede nelle suc deliberazioni con tanta prudenza, e col consiglio di tanti uomini e si savi, si sia in una deliberazione di tanta importanza, come fu questa, lasciato ingannare da alcuno.

l'ét adunque il presente governo di Firenze giusto! legittimo e libero, perciocche egli è fondato primieramente in sull'autorità ed in sul giusto e prudente volere di Cesare; eletto arbitro da tutte due le parti a giuticare quale stato gli pareva che fosse più convenevole af Fiorentini; di poi in sul concorde consentimento del poblo di Firenze, il quale è oggi retto e governato giustamente da i suoi liberi maestrati, e colle sue antichie

leggi e buone consuctudini.

Ma perchè gli avversari nostri dicono che quando questo modo di vivere ch'è nella città di Firenze fusse di sua natura giusto e legittimo, sarebbe egli divenuto tirannico e violento, per gl'ingiusti modi co' quali ei s'è governato per lo passato, e ancora oggi si governa, conciosiacosachè egli abbia levato via la signoria ed il gonfaloniere di giustizia, ch'era il sommo maestrato de'Fiorentini, e i sedici gonfalonieri di compagnia, il quale era maestrato antichissimo e di grande autorità della repubblica fiorentina, abbia oltracciò murato una fortezza in Firenze, disarmato il popolo del tutto di quella città, e usi continuamente di fare infiniti torti e ingiustizie a I cittadini fiorentini, e comporti che i servidori del duca Alessandro facciano ogni oltraggio ed ogni ingiuria, senza pena alcuna, a' poveri cittadini di sopra detti, nella roba, nel sangue e nell'onore; diciamo primieramente, che i due maestrati di sopra detti si sono levati via per sicurtà e quiete di quella città, perciocchè il maestrato de priori, il quale volgarmente si chiamava la signoria, stando continovamente nel pubblico palagio, senza mai partirsené, s'attribuiva da se stesso molta più autorità che non gli era suta concessa dalle leggi; e l'altro avendo sotto di sè scritto tutto'l popolo di Firenze diviso in sedici parti, le quali i Fiorentini chiamavano gonfaloni, per rappresentarlo armato sempre mai in tutti

que luoghi, la dove losse chiamato da quel magistrato, perchè clascheduno che ha voluto far levare qualche romore nella città di Firenze, l'ha-fatto sempre mai col mezzo di questi due magistrati; laonde que'buoni, savi e quieti cittadini, i quali desideravano di por fine omal' a tante e si gravi sedizioni, tumulti, romori e disordini che per lo passato avevan più volte afflitta miseramente la patria loro, e ridottola ultimamente l'anno 4530 in manifesto pericolo della sua ultima ed estrema rovina, tutti con consentimento concorde deliberarono, per tor via ogn'occasione a i sediziosi e cattivi cittadini di fare alcun tumulto nella città, di levar dalla lor repubblica quei due magistrati i quali la facevan soggiacere a i pericoli di sopra detti, ed in luogo de priori e gonfalonier di giustizia mettere l'eccellenza del duca, e dopo lui i suoi discendenti, con un maestrato di quattro consiglieri, i quali fossero de'primi, più prudenti e più orrevoli cittadini della città, e non istessero continuamente nel pubblico palagio, e si mutassero ogni tre mesi; nella quale deliberazione si considerò anche prudentemente, che avendo lo mperadore eletto per suo genero il duca Alessandro, era ragionevole anco adornarlo di qualche titolo conveniente a un genero della cesarea maesta, ed in luogo dell'altro maestrato predetto, fare i procuratori del palagio, i quali avesser cura delle spese le quali faceva mestiero giornalmente farsi; e nel resto fu lasciata da loro la forma del governo della città in quello essere che l'imperadore le aveva dato non molto tempo innanzi, con tutti gli altri \* suoi maestrati, i quali hanno quella medesima autorità, quell'uffizio e quegli ordini che sono consueti avere anticamente nella città. E questo parve necessario di fare a quel cittadini, tra'quali fu il primo a proporre e confermare questa deliberazione Filippo Strozzi, perciocche, oltre alle ragioni di sopra dette, ei viddono le cose della città tanto trascorse, ed in modo guasti e corrotti tutti gli strumenti del viver civile, che giudicarono non si potere introdurre in quella città altro modo di vivere che questo il quale v'è al presente, se quella cittadi-nanza doveva viver quietamente in pace, e non ritornare

a quel plebeo, confuso e sedizioso modo di vivere, pieno di tumulti e di romori, il quale fu in Firenze dall'anno 1527 all'anno 1530, e che aveva fatte tante ingiurie e tanti oltraggi a i migliori e a i più savi cittadini di muella città.

« E questa medesima cagione fu quella che mosse quei buoni e prudenti cittadini a tor l'armi al popolo, e a far la fortezza per sicurtà del presente governo, e della pace di tutta Italia, perciocche eglino avvisarono che quanto più fosse fondato e fermo lo stato di Firenze, tanto più fosse levata via ogni occasione di suscitar tumulti in quella provincia, a chi pensasse di turbar la sua presente pace e quiete: e che fosse necessario di far la fortezza in Firenze, levar l'armi al popolo, e tenere in quella città la guardia di soldati forestieri, lo dimostran manifestamente questi medesimi che biasimano tutte e tre queste cose, i quali essendo congiunti strettamente per sanguinità alla casa de' Medici, e obbligati a quella e a papa Clemente per infiniti benefizi che sono stati fatti loro, non prima intesero la morte di sua santità, che si sforzarono a lor potere di distruggere tutta la casa sua, e rovinar quel governo ch' ella alle persuasioni loro aveva introdotto in Firenze, e perturbarono la quiete ed il riposo della patria loro.

« Ed in quanto a quel che essi dicono che in Firenze non si tiene più conto delle bestemmie e degli altri errori che giornalmente si commettono in quella contra Dio e contra le leggi sue, da quegli in fuori che offendono il duca e lo stato suo; diciamo che niuno governo, sia quanto si vuole giusto e legititimo, diligente e severo in ritrovare e punire gli uomini malvagi e cattivi, può mai del tutto proibire che nel paese suo non si facciano degli errori; ma basta bene, che quando ei vengono a notizia de' maestrati, che coloro che gli hanno commessi sian gastigati secondochè meritano; e che questo si faccia oggi in Firenze, ne possono far fede molti che sono in compagnia de' fuorusciti, i quali sono stati giustamente condannati da' maestrati di quella repubblica a perpetuo esiglio per ladronecci, omicidii

ed altre vilissime cattività ch'eglino hanno commesso; è se qualcuno per le sue seelleratezze è stato secondo le leggi condannato da i maestrati, e di poi per qualche altro suo merito, o de' parenti suoi, ha auto grazià da sua eccellenza di quella pena che giustamente gli era stata imposta, questa è cosa la quale è stata sempre mai usata qualche volta in ogni bene ordinata repubblica o regno, sicchè non merita il duca d'esser così crudelmente lacerato, massimamente non avendo i nimici suoi altro che un esempio da allegare, di grazie

somiglianti a questa.

« Quegli che essi dicono che sono stati fatti ribegli, condannati a morte, o a prigioni perpetue, o in grosse somme di danari, o veramente confinati in luoghi strani e pestilenti, diciamo che lo hanno molto ben meritato, perciocehè hanno macchinato contro alla vita e contro allo stato del duca, o sparlato di lui e del presente governo bruttamente, come si può agevolmente vedere pe' processi loro, i quali sono stati fatti legittimamente da quei magistrati, a i quali s'appartiene la cognizione dei casi criminali; e di ciò può far fede manifestamente l'esser tra quegli ch'essi raccontano molt'uomini di bassa condizione e stato, i quali non per sospetto che si dovesse aver di loro, nè per odio alcuno che lor si portasse, nè per tor loro le loro sustanze, conciosiacosachè fussero poverissimi, sono stati condaunati; ma solamente pe' loro errori, siccome, volendo sua maesta intendere il vero, si potrà dimostrare a chi più le piacerà pe' loro processi; ed il medesimo si dice ancora di quegli che sono stati fatti ribegli, i quali tutti, da pochissimi in fuori, sono uomini poveri e di poche facultà, e quelle aggravate da grandissimi debiti, e da molti altri carichi, sicchè niente n'è potuto pervenire al comune, o agli amici e servidori del duca. Ma quando tutti costoro che raccontano, fossero condennati a torto ed ingiustamente, non è colpa alcuna dell'eccellenza del duca, perciocchè sono stati condennati da i maestrati, secondo gli ordini loro, a i quali il duca lascia dare ed eseguire le lor sentenze liberamente, e secondo la loro antica autorità, che fu confermata loro da Cesare per la dichiarazione già più volte detta di sopra.

« E quanto alle licenze, le quali ei dicono che' l duca comporta alla famiglia sua, ed agli oltraggi i quali ei permette, secondocliè essi dicono, che sian fatti a i cittadini fiorentini ; rispondiamo ch' elle son cose tutte false, e ritrovate da i fuorusciti per accalognare sua eccellenza, e affermiamo efficacemente, che la città di Firenze è oggi governata con molta e retta giustizia, e con grandissima osservanza delle sue leggi, senza far differenza alcuna da uno a un altro: e se Alamanno Alamanni, quando fu fedito in sul viso dal Capretta beccaio, fosse ricorso alla giustizia, come doveva fare, e non itosene a Roma, sarebbe stato gastigato il Capretta agramente, ed egli assicurato; nè si può impedire, se quegli che hanno malvagio animo contro al duca, intendendo ch' egli è stato ucciso un fanciullo da un travestito, fingono che quegli che l' ha ucciso sia stato un cameriere del duca; ed il medesimo si dice degli altri omicidii e sforzamenti di donne, che sono apposti al duca da i nimici suoi, le quali son cose tanto false e tanto lontane dal vero, ch'è vergogna parlarne. Ma agli avversari di sua eccellenza basta l' accalognarla, ed il darle carico, e far sì che s' intenda da' cittadini che sono in Firenze, e da quegli ancora che son fuori, e finalmente per la Cristianità, che l'accuse e querele ch' e' pongono all' eccellenza del duca sono udite dalla cesarea maesta, e si disputano dinanzi a quella, avvisandosi in questa maniera di diminuire assai della riputazione del duca e di seminar di quei semi, i quali non molto tempo dopo producono frutti conforme a' lor malvagi desiderii, siccome forse avverrebbe se questa disputa procedesse più oltra, e andasse troppo in lungo. Il che noi avvisiamo che non sarà permesso da Cesare, e che la vita del duca, la pubblica fama e la buona oppenione che si ha per tutta la Cristianità della sua prudenza e dei suoi buoni costumi, abbiano non solamenie a far risposta bastevole alle calunnie dategli da' suoi avversari dinanzi alla cesarea maestà; ma abbiano ancora a far conoscere a tutto' l mondo manifestamente la falsità loro. ed il malvagio e fellone animo di coloro che le hanno finte e pubblicate quanto eglino hanne potuto il più,

per la militare une per mite eletta di mert.

« Succede la seconda guerela, nella guale ei si dolgono che non è stato loro osservato quel che fu lor promesso nell'accordo che si fece cogli agenti dell'imperadore l'anno 4530, cioè che sarebbe perdonato a tutti tutte l'ingiurie che fossero state fatte in qualunque maniera a sua santità, e agli amici e servidori suoi, conciosiacosachè a qualcuno di loro sia stata tagliata la testa. altri messi in fondi di torri, altri fatti ribelli, ed altri confinati in diversi luoghi per tre anni, i quali avendo osservati que' confini, ch' erano stati assegnati loro, tutto quel tempo che dovevano osservargli, furono nondimeno confinati di nuovo per altri tre anni in luoghi molto più strani che non eran quegli là dove egli erano stati confinati la prima volta. Dolgonsi, oltracciò, che non è stato loro osservato quel capitolo dell' accordo di sopra detto, nel quale fu loro promesso che a ciascuno cittadino fosse lecito partirsi dalla città a suo piacere e abitare là doce più gli piaceva, eziandio nelle terre della Chiesa, conciosiacosachè fatto l'accordo, fu subitamente proibito a ognuno sotto gravissime pene l'uscir di Firenze, e dopo non molto tempo l'abitare in Vinegia, in Napoli, in Roma e Ancona, e in tutte l'altre terre della Chiesa.

« A queste accuse, qualunque si siano, noi rispondiamo primieramente, ch'elle non appartengono in modo alcuno all'eccellenza del duca, perciocchè quando tutte le cose di sopra dette furono fatte, egli era in Fiandra; di poi diciamo ch'egli è vero che ne' capitoli 'dell' accordo predetto, si promisse perdonar tutte l'ingiurie e oltraggi ch' erano stati fatti a sua santità, e agli amici e servidori suoi, i quali e di fatti e di parole erano infiniti e grandissimi; e questo fu molto bene osservato loro perciocche a niun d'essi fu riveduto conto di quel ch' exli avesse detto o fatto, in pubblico o in privato, contro a papa Clemente, o contra gli amici e servidori suoi : ma non si comprendon già sotto questo nome d'ingiurie e oltraggi le cose sconce e gli abominevoli errori, i quali coloro che furono gastigati nelle maniere che costor dicono, e specialmente quegli a cui fu tagliata la testa, avevano fatti contra alla patria loro; dei quali uno fu che per nutrire il popolo di vane speranze, ei fecer dire a certi sacerdoti, ch' erano profeti, e che per parte di Dio dovevano confortare il popolo fiorentino a non fare in maniera alcuna accordo con sua santità nè coll' imperadore, perciocchè Dio darebbe lor la vittoria miracolosamente; l'altro fu ch'eglino spogliarono i monasteri, e tutti gli altri luoghi pii e pubblici de' loro beni, e degli argenti e ori sacri dedicati al culto divino, e venderongli all'incanto; il terzo fu che tolsero per forza i danari delle povere vedove, de' poveri pupilli, e di tutti gli altri, i quali avevangli depositati in su'luoghi pubblici o sacri, e gli convertirone nell'uso della guerra. Rovinarono oltracciò senza cagione alcuna molti luoghi pii, ed altri bellissimi abituri pubblici e privati dentro e fuori della città; constrinsero anche con ogni violenza a tacere, minacciando infino d'uccidergli, quei cittadini che in pubblico consiglio avevan confortato il popolo a fare accordo con papa Clemente e coll' imperadore, e per condurre la cittadinanza a un'ultima disperazione di ritrovar giammai perdono alcuno da sua santità, ammessero una brigata di giovani ad abbruciare un palagio della casa de'Medici, ed uno d'Iacopo Salviati, i quali erano poco fuori della città, bellissimi. Nascosero le lettere che venivano dagli ambasciadori della signoria i quali erano in Francia ed in altre parti della Cristianità, ed in luogo di quelle pubblicarono lettere false a lor proposito piene di vane promesse di soccorso, per tenere il popolo di Firenze, nelle miserie in che egli si ritrovava, più fermo e più ostinato contro a papa Clemente ch' eglino potevano: laonde e' si congiurarono insieme d'aspettar piuttosto il sacco e l'ultima rovina della patria loro, che accettar mai accordo alcuno col pontefice. Quegli ambasciadori ancora che furon mandati dalla signoria a Bologna all'imperadore, referirono nel pubblico consiglio al popolo il falso della mente di sua maestà.

« Queste adunque furono le scelleratezze e quelle iniquità, le quali da i maestrati che sono in Firenze sopra le cose criminali, furono gastigate e punite giustamente, senza contraffare perciò a quel che s'era pro-

messo loro ne' capitoli dell' accordo già più volte detto; le quali forse si sarebbono anche passate con silenzio, se essi seguitando i loro ambiziosi, avari e scandolosi desiderii, non avessero anche dopo l'accordo cominciato a fare insieme di notte segrete ragunate, e cominciato di nuovo a macchinar contro a quello stato che allora reggeva Firenze; laonde per non ritornare un'altra fiata in quei medesimi pericoli, de' quali con tanta e tanto gran fatica e spesa s'era poco innanzi uscito, a quella città fu necessario riconoscere gli errori passati, insieme con quegli ch' eglino avevano commessi di nuovo, perchè s' avevan tolti da lor medesimi quei benefizi i quali erano stati dati loro da quei capitoli ch' eglino allegano; e tutte queste cose si possono manifestamente provare pe' loro processi, i quali furon legittimamente fatti da quei maestrati che gli giudicarono; nel qual giudizio si può piuttosto pigliare esempio della elemenza e agevolezza di quei maestrati, che del rigore e crudezza loro; conciosiacosachè molti di quei malvagi cittadini fossero puniti di molto più leggier pena, che non meritavano le scelleratezze ch' eglino avevan commesse, eziandio contro agli ordini di quel governo, e di quella falsa libertà ch' eglino così ostinatamente difendevano.

« E queste medesime novità che questi medesimi scandolosi cittadini ancor dopo l'accordo predetto tentarono contro allo stato di Firenze, furon cagione de'lor secondi confini, e ch' e' fosse anche lor vietato l'abitar Vinezia, Napoli, Roma e Ancona, e tutte l'altre terre della Chiesa, perciocchè ritrovandosi molti di loro, mentrechè eglino eran confinati la prima volta, quale in Vinegia, e quale in Lione, e quale in altro luogo, non lasciavano indietro maniera alcuna d'insolenza in fatti e in parole contro a quel reggimento ch' era allora in Firenze, siccome agevolmente crederà chi ben considera quanto atrocemente e con quanta animosità ei vanno molestando, insino nel vivo trafiggendo, quegli i quali ragionevolmente ei dovrebbono avere in somma venerazione; e nondimeno queste così fatte condennagioni che giustamente furono lor fatte da i maestrati della città, non

Dr. J. Cougle

furon nuove, siccome eran nuovi e non più uditi i lor peccati abominevoli: ma molte altre volte per lo passato s'è usato in Firenze di farle da qualunque maniera di governo contra i malvagi e scandalosi cittadini? come sono questi; i quali tanto presumono, ch' egli ardiscono anche di dire che la cesarea maestà ha fatto contro alla coscienza sua, ed ha errato in far la dichiarazione del modo del vivere ch'ella mandò in Firenze pel Mussettola. E se, fatto che fu l'accordo dell'anno 4530, fu proibito a tutti l'useir di Firenze, fu fatte molto prudentemente, perciocchè molte brigate di giovani uscivan della città coll'armi, e andavano nell'esercito, onde ne nacque talora pericolo di guistione di grandissima importanza; per levar via adunque le cagioni di questi scandoli, si fece quella proibizione della quale essi tanto si dolgono."

« Ma 'perchè essi si rammaricano ancora che di poi che la cesarea maestà ebbe per lettere, e a bocca pel signor Pietro Zappada, comandato al duca, che non tentasse più cosa alcuna contra a cittadini fiorentini? dentro e fuori della città ch' eglino si fossero, sono stati fatti ribegli Francesco de' Pazzi e alcuni altri gentiluomini fiorentini, e furon aspettati a Modana Pietro Strozzi e Anton Berardi dal capitano Petruccio e certi altri servidori del duca, per uccidergli quando e' ritornavano di Barzellona, là dove eglino erano stati mandati ambasciadori da' fuorusciti all' imperadore, e chè a questo medesimo capitano Petruccio fu dato da un cameriere del duca trenta scudi, acciocchè egli uccidesse un fuoruscito fiorentino, qualunque egli si fosse; noi dall' altra parte rispondiamo primieramente quanto a Francesco de' Pazzi e gli altri che in que' tempi furono fatti ribelli, 'ch'essi dopo la partita dell'imperadore di Barzallona non hanno mai restato d'offendere e molestare il duca, non solamente colle parole, ma co'fatti ancora; avendo cerco di pigliare a tradimento le fortezze di Pisa, di Volterra, ed altri luoghi importanti di quello stato, siccome bisognando si proverà manifestamente con processi ed esamine autentiche, e perciò fui lecito il gastigargli in quella maniera, senza disubbidire

perciò la cesarea maestà, a cui s'ha, come si debbe meritamente avere, da questo governo tutta quella riverenza e tutto quel rispetto ch'è possibile averle; perciocchè il comandamento di quella s' intende, che non si tenti cosa alcuna contro a i cittadini fiorentini per quelle cose le quali erano seguite insino allora, e non per quegli errori che di nuovo si commettessero da loro contro al duca, e contro allo stato e governo suo. Ed è vero che essendo partiti Piero Strozzi e Anton Berardi di Roma per andare, siccome allora si diceva, in Francia, e sapendosi pubblicamente i maneggi che i fuorusciti avevano in quella corte, i quali sono ancora notissimi a sua cesarea maestà, ed essendosi que'due vantati che avevano i pareri de'fuorusciti sottoscritti da molti cittadini fiorentini e nobili, il duca, desiderando di chiarirsi di questo per poter riparare a i pericoli suoi e della città, mandò il capitano Petruccio con cert'altri in Romagna, acciocchè eglino gli aspettassero, e procacciassero di svaligiargli e di tor loro le scritture senza più; il che non essendo successo, perciocche eglino erano passati innanzi, il capitano Petruccio gli seguitò insino in Lombardia senza passar più oltre, perciocchè sua eccellenza avendo in questo mezzo inteso ch'eglino andavano in Barzellona, aveva subitamente rivocata la commissione; ma essendo egli ed i suoi compagni in questo tempo soprappresi a Modana da Piero Strozzi e Anton Berardi di sopra detti, e con favore di Batista Strozzi, governatore di quella città pel duca di Ferrara, esaminati non legittimamente, ma in mezzo di spade e di pugnali, per non essere uccisi dissero tutto quel che Piero Strozzi e Anton Berardi vollero ch' essi dicessero, al che annestarono anche quell' altra calunnia de' trenta scudi di sopra detti: ritrovamento tanto fie-vole e tanto lontano dal vero, quanto apparisce da se stesso, di maniera che non merita risposta alcuna.

« Perche noi preghiamo umilmente sua maesta, che gli piaccia omai di non porger gli orecchi a queste cosi fatte calumnie date da questi scandolosi e insolenti cittadini all'eccellenza del duca ed al suo giustissimo governo, anzi dargli la sua figliuola per donna, e confermargli lo stato, siccome quella obbligò già se stessa nell'accordo di Barzellona; della qual cosa non solamente noi, che siamo qui in Napoli da noi stessi, ma in nome ancora di tutti i migliori e più qualificati cittadini che sono in Firenze, e della maggiore e miglior parte del popolo di quella città ancora, di nuovo la

preghiamo e supplichiamo. »

L'imperadore avendo avute queste risposte dal duca Alessandro, le mandò a i fuorusciti, imponendo loro che, lasciato stare dall'un de'lati il replicare alle risposte che il duca aveva fatto alle querele ch'eglino gli avevan messe innanzi a sua maestà, dessero in iscritto il modo del governo ch'e'desideravano che fosse in Firenze per l'avvenire, dovendo anche stare in quelle città il duca Alessandro; perchè essi scrisscro di nuovo

all' imperadore in questa maniera :

« Ancorchè il desiderio nostro fosse stato di confutare parte per parte le risposte fatte dal duca alle giuste domande nostre, il che ci sarebbe stato molto agevole a fare, acciocchè nella mente di sua maestà non generasse alcun sospetto o difficoltà quello che in esse è stato tanto falsamente raccontato da i suoi seguaci; nondimeno per ubbidire a quella proibizione che per parte di Cesare n'è stata fatta, avendo sua maestà, siccome noi avvisiamo, per la sua prudenza conosciuta da se stessa la fievolezza e la falsità di quelle risposte, discenderemo a dire quel che c'è stato particolarmente imposto che noi diciamo. Ma non lasceremo però indietro di significare allo imperadore, che gli avversari nostri, ancorachè vogliano persuadere a sua maestà, che quello stato il quale è al presente in Firenze, e pende tutto dal volere e dall'arbitrio d'un solo, sia libero, non rispondon perciò a niuna di quelle ragioni che noi adduciamo nelle nostre dimande, contro alla lor falsa oppenione; perchè noi preghiamo umilmente sua maestà, che sia contenta, siccome conviene alla bonta dell'animo suo e alla sua prudenza, d'informarsi diligentemente di quel modo di vivere nel quale si vive oggi in Firenze, da chi ne ha notizia, e massimamente da quei buon cittadini che sono in quella città, del nome de' quali il duca si serve falsamente nelle sue risposte, e vedrà allora la cesarea maestà pe' detti loro, quando ei saranno però in luogo e in grado tale, che possano dir liberamente quel ch'e' senton dentro, quanto ei si viva in Firenze contra il volere e contro al comune desiderio di tutti i buoni cittadini; nella quale son costretti a sostener per forza quello che qui dipanzi all'imperadore si dice con falsità che sostengon volontariamente, non altrimente che (1) molti di quegli che son qui presenti, son costretti a ragionare e scrivere diversamente di quel che sentono in verità. E nondimeno da i lor medesimi scritti si conosce l'ingiustizia della causa, la qual per forza ei difendono; conciosiacosachè eglino affermano che la casa de' Medici innanzi all' anno 1527 non abbia mai avuto alcun grado di principato, o di pubblica autorità nella città di Firenze. se non in tanto in quanto il libero voler de' cittadini le attribuiva; perchè ella doveva per la capitolazione di Barzellona, e per la dichiarazione che il Mussettola pubblicò in Firenze, esser restituita, ancor secondo gli scritti loro, nel grado nel quale ell'era allora, e non promossa a grado di principato assoluto, siccome ella è al presente.

« Ma venendo omai a favellare di quello di che per parte di sua maestà ci è stato imposto che noi ragioniamo; diciamo che se Cesare vuole ordinare in Firenze un governo, nel quale sia conservata la libertà a quella repubblica, e così fornir compiutamente quello che nella capitolazione fatta dalla città l'anno 4530 con don Ferrante Gonzaga in nome di sua maestà, e con consentimento ancor di papa Clemente ne fu promesso, ed osservare ancora al duca Alessandro quello che pretende che l'imperadore sia obbligato di dargli per la capitola-

<sup>1)</sup> L'ediz. citata leggeva: desiderio di tutti i buoni cittadini; perciocchè son costretti...volontariamente e non attrimente; anco-rachè; nè ci parve che il passo fosse appieno sanato dal Camblagi, che mutò secondo la stampa di Leida: desiderio di tutti i buoni cittadini; percio son costretti...volontariamente, non altrimente che: onde ci siamo attenuti alta propria Narrazione, del Giugal quale sta nel God. Riccard. N° 9032.

zione di Barzallona, e per la dichiarazione del Mussettola, delle quali s'è detto di sopra più volte, è necessario che l'autorità del duca nella repubblica fiorentina non trapassi quella che sogliono aver coloro i quali son capi degli altri governi liberi, siccome son quegli di Vinezia, Genova, Lucca e Siena; e che l'autorità predetta ancora sia personale, di maniera che in quella non succedano i discendenti suoi, non istando insieme a' tempi nostri libertà e principato che vadia per successione. Fa di mestiero, oltracciò, che in quei maestrati ne' quali interviene la persona sua, sebbene il duca arà in quelli maggior dignità che non hanno gli altri che saranno in compagnia sua in quel medesimo maestrato, abbia solamente podestà di proporre quel che più gli piacerà, ma non possa impedire perciò egli solo quello che dagli altri fosse stato legittimamente deliberato, e che il voto suo sia solamente di quel vigore che suol essere quello d'un capo legittimo in una città libera. Ne gli sia dato, oltre a questo, dell'entrate pubbliche più di quel che si conviene a un capo d'un governo libero, siccome ha usato di fare per lo passato la città di Firenze, e oggi usano Vinczia ancora, e qualunque altra città libera. Non deve, ancora, essere in Firenze alcuna fortezza, o guardia di soldati forestieri, conciosiacosachè a i capi pubblici e legittimi basti l'autorità del maestrato a mantenergli sicuri, e la benevolenza de' cittadini, della quale ei mostra nelle risposte sue d'abbondare; e per la sicurtà universalmente d'ognuno potrà la cesarea maestà provvedere in tutti que' miglior modi che le occorreranno. Fa di bisogno, ancora, che l'imperadore crei in Firenze un senato di tanto numero di cittadini, che di quello non resti fuora alcuno il quale per nobiltà di sangue e per l'altre sue buone qualità meriti di ritrovarsi al governo delle cose pubbliche; e che da questo senato sien fatte tutte le leggi e tutte de deliberazioni le quali sarà giornalmente necessario di fare nella città, e massimamente quelle, per le quali si dovesse deliberare di porre qualche nuova gravezza a i cittadini, per far condotte di capitani o d'altri condettieri, o per qualunque altra bisogna e occorrenza di sua maestă, o della città propria. È di necessită, ancora, che tutti i maestrati così di Firenze, come del suo dominio, s'eleggano ne' modi antichi della nostra città di Firenze co' partiti segreti a fave nere e fave bianche, siccome s'usa ancora di fare in tutte l'altre città libere; e mancando per morte, o per qualunque altra cagione, uno de' senatori sopraddetti, se n' clegga un altro in luogo di quello dal medesimo senato, o veramente dall'imperadore; ed acciocche questo ordine dato da lei non possa esser guasto o alterato con qualche sforzato parlamento, siecome fu guasto da loro il governo dell'anno 4530, lo imperadore comandi che questo ordinamento non possa in maniera alcuna essere alterato o mutato giammai, senza il consentimento e volere di quel senato, e senza l'approvazione di sua maestà. Affermiamo, oltracciò, esser necessario, ancora, che la cognizione di tutte le cause criminali, qualunque le si siano, le quali appartenessero alle persone de cittadini fiorentini abili a i maestrati e dignità della città di Firenze, siano esaminate e giudieate da un consiglio almeno di quaranta cittadini, eletti dal detto senato, il quale anche debba eleggere tutti gli esecutori e tutti i ministri de' maestrati di Firenze ». Cesare, auta questa risposta da fuorusciti, dopo non molto tempo dette tra'l duca e loro questa sentenza:

" Che tutto l'odio e'l rancore e sdegno che il duca avesse conceputo contro a' fuorusciti fiorentini, per quello che insino ad oggi eglino avesser detto o fatto, tentato o procurato in qualunche maniera contro la persona, stato o governo suo, dentro o fuori dello stato di Firenze, si posino e siano del tutto spenti; onde il predetto duca non possa giammai perciò dirittamente ne indirittamente, per giustizia nè altrimenti, ordinariamente ne straordinariamente pretenderne cosa alcuna contro a i fuorusciti di sopra detti, o in maniera alcuna querelarsene, ma tutto si sdimentichi per sempre. E che i medesimi fuorusciti possano da qui innanzi conversare con tutti gli altri cittadini fiorentini, e stare e abitare in Firenze, e quindi anche partirsi liberamente a lor piacere, e godere senza impedimento alcuno tutti i lor beni mobili che non fossero di già stati venduti ad altri, e gl'immobili ancorche fossero stati venduti, o in alcun altro modo alienati, pagando nondimeno a guegli che gli avessero comperati tutto quel ch'eglino avessero speso in miglioramenti accettabili di que' beni, o in render doti alle quali i predetti beni fossero stati obbligati, o inpagare altri debiti giusti che i fuorusciti di sopra detti avessero auti, o in liberargli ultimamente da qualche altro carico che que' beni avessero avuti quando coloro che gli hanno al presente cominciarono a possedergli; e se circa a questi così fatti pagamenti nascerà differenza alcuna, che l'una e l'altra parte se ne debba rapportare a quel giudizio che ne darà l'ambasciadore della cesarea maestà, il quale sarà appresso al detto duca, o qualunque altra persona a cui l'imperadore commettesse la cognizione di queste cause; e che tutto quel che si dice in questa sentenza s'intenda doversi osservare con queste condizioni di sotto scritte.

« Primieramente, che i fuorusciti da qui innanzi non faranno, nè tenteranno, nè procaccieranno dirittamente o indirittamente cosa alcuna contro la persona, governo e stato del duca Alessandro, e facendo, tentando, o macchinando in maniera alcuna contra al duca di sopra detto, s'intendano aver perduti tutti que'benefizi che sono conceduti loro per la presente capitolazione, i quali beneficii non possano godere ancora se non que'fuorusciti che per pubblico contratto si dichiareranno di voler esser compresi in questo accordo, assegnando a fare la predetta dichiarazione due mesi di tempo a quei fuorusciti che sono in Italia, e quattro mesi a quei che ne son fuori; il qual contratto si debbe fare innanzi al conte di Sifonte ambasciadore della cesarea maestà in Roma, o dinanzi a quell'ambasciadore che sarà per la maestà di sopra detta appresso al duca Alessandro. Ma che i fuorusciti non possano perciò ritornare in Firenze. se prima la signora duchessa figliuola dell'imperadore, e sposa del duca Alessandro di sopra detto, non sarà giunta, e ferma in Firenze, ancorachè dal giorno della dichiarazione ch'eglino avranno fatta legittimamente nel modo predetto di voler essere compresi in questa capitolazione, ei comincino a godere i lor beni.

« Proibiscesi, oltracciò, al duca Alessandro il poter

per l'avvenire procedere contro a' detti fuorusciti per qualunque eagione ei potesse pretendere contra coloro per gli errori che commettessero da qui innanzi, in altro modo che per via di giustizia; e occorrendo pigliargli, o confiscare loro beni, ciò non si possa fare senza il parere dell'ambasciadore che sarà allora per sua maestà appresso il predetto duca, o d'alcun'altra persona che dall'ambasciadore di sopra detto fosse nominata; e questo modo di vivere che noi diciamo, debba durare quattr'anni continui avvenire. Ed al presente, acciocche i fuorusciti possan viver sicuri, che tutto quel ch'è lor promesso in questa capitolazione sarà osservato loro inviolabilmente, il duca Alessandro prometterà liberamente sopra alla fede e sopra all'onor suo alla cesarea maestà di non contraffare in maniera alcuna dirittamente o indirittamente a quel ch'è stato deliberato e promesso a i fuorusciti per la presente sentenza, e Cesare prometterà per il predetto duca ed in nome di esso a tutti i fuorusciti, che tutto quello che si promette loro in questa capitolazione sarà loro, siccome s'è detto di sopra, inviolabilmente osservato.

« Sia ancora obbligato il duca a promettere di ratificare a tutto quello che lo imperadore ordinerà che si debbia fare in Firenze circa il governo di quella città; e d'osservarlo ancora senza mutarne o alterarne cosa alcuna da qui avanti, tardi o per tempo, senza la licenza o'l comandamento di sua maestà, la quale possa dar quell'ordine ch'ella vorrà che si tenga in Firenze, in una volta o più, secondochè le parrà necessario di fare, ma tutto quello ch'ella vorrà ordinare, lo debba ordinare al più lungo nel termine d'un anno; il quale ordinamento si possa fare dalla cesarea maestà propria, o veramente da chi ella arà commesso per un suo mandato. che ordini tutto quel che appartiene al viver civile, alla giustizia e alle facoltà del predetto stato di Firenze, così universalmente, come particolarmente. Il che facendo, sua maestà s'ingegnerà a suo potere di far tutto quel che converrà, per indirizzare ogni cosa a buon fine, così in quanto a quel che s'appartiene al titolo e all'autorità del predetto duca, come quello che appartiene alla conservazione delle leggi, privilegi, esenzioni e benefizi della predetta città di Firenze, a i quali sua maestà promette

di non pregiudicare in maniera alcuna.

« Conceda ancora il duca Alessandro a Cesare autorità di levar del tutto, o moderare alquanto le gravezze e gabelle le quali fossero state poste a i cittadini fiorentini ed a sudditi della città di Firenze, contra le leggi ed antichi ordini suoi, di poi che il duca Alessandro governa, e di promettere ancora, che da qui innanzi non se ne porrà alcuna altra alla predetta città, nè alle terre, castella o ville che le son suddite o raccomandate. se non conforme alle leggi ed antichi ordini fiorentini, mi

« Oltracciò si debba il duca di sopra detto sottomettere a tutte quelle pene, non osservando tutte quelle cose che si contengono nella presente sentenza, le quali gli sono ordinate da sua maestà nel privilegio datogli da quella dell'autorità e grado che debba avere nella repubblica fiorentina; ed i fuorusciti altresì si sottomettano alla pena di perdere tutti que'benefizi che concede loro la presente capitolazione, e tutti quegli ancora, che potessero giammai pretendere nella città di Firenze, o nello stato suo. Dieno ancora tutte le predette parti piena autorità all'imperadore di dichiarare e sentenziare, s'alcuna di loro avesse contraffatto al presente accordo. o no, ed imporre a chi avesse contraffatto tutte quelle pene che a lui piacerà, e in quella maniera che di parrà, a suo libero arbitrio. »

I fuorusciti avendo veduto questa sentenza dell'imperadore, si ristrinsero insieme, e tutti d'accordo deliberarono di non accettare quelle condizioni che Cesare proponeva loro nella sentenza sua, e di significarli con una lor lettera questa deliberazion loro; e perciò gli serissero questa lettera di sotto scritta, la quale fu molto lodata e celebrata per tutta Italia, e per un'altiera e generosa risposta, e veramente degna di quegli antichi Italiani.

Noi non venimmo qui per domandare alla cesarea maestà con che condizioni noi dovessimo servire al duca Alessandro, nè per impetrare per mezzo suo perdono da lui di quel che giustamente, e per quel che a noi è massimamente richiesto, abbiamo volontariamente adoperato in benefizio della libertà della patria nostra, nè per ottener ancor da Cesare di ritornar servi in quella città, onde non molto tempo innanzi noi siamo usciti liberi, acciocche i nostri beni ci fusser renduti; ma ben ricorreremmo a sua maestà confidando nella giustizia e bontà dell'animo suo, per pregarla che le piacesse di renderne quella intera e vera libertà, la quale dagli agenti e ministri suoi l'anno 4530 in nome di quella ne fu promessa di conservare, ed insieme con essa la restituzione della patria nostra, e delle facultà ancora di que'buoni e pietosi cittadini i quali, contro alla medesima fede datane a tutti, n'erano stati spogliati, offerendole per ciò tutti quei riconoscimenti e tutte quelle sicurtà ch' ella stessa giudicasse oneste e possibili. Ora veggendo noi pel memoriale datoci in nome di sua maestà dagli agenti e ministri suoi, aversi molto più rispetto alle soddisfazioni del duca Alessandro, che a i giusti meriti dell'onesta causa nostra, e che in esso non si fa pur menzione della libertà, e poca degl' interessi pubblici, e che anche la restituzione de' fuorusciti non si fa libera, ma condizionata e limitata, non altrimente che se la si domandasse per grazia, non sappiamo altro replicare al memoriale di sopra detto, se non che essendo noi risoluti tutti di voler vivere e morir liberi siccome noi siamo nati, supplichiamo a sua maestà, che parendole in coscienza sua essere obbligata a levare da quella misera ed infelice città il giogo di si aspra servitù che la distrugge, siccome noi fermamente erediamo ch' ella sia tenuta di fare per le ragioni già più volte dettele e scrittele, la si degni provvedere alla salute della città di sopra detta, siccome è convenevole alla fede e alla sincerità dell' animo suo; e quando pure altrimente sia il suo volcre ed il suo giudizio, che quella si contenti che, con buona grazia sua, noi possiamo aspettare che, coll' aiuto di Dio, sua maestà altra volta meglio informata della causa nostra, adempia i nostri giusti e pictosi desiderii, certificandola nondimeno, che noi siamo tutti risolutissimi di non macchiar giammai pe'nostri privati comodi la sincerità e'l candore degli animi nostri, mancando di quella pietà e carità la quale meritamente è richiesta a tutti i buoni cittadini inverso

la patria loro, »

Mandarono adunque i fuorusciti questa lettera a Cesare, e cominciarono a mettersi a ordine per partirsi di Napoli, ma l'imperadore gli fece fermare, e la ragione che appari di questo partito che sua maestà prese; fu questa: Pietro Zappada Spagnuolo era stato non molto tempo innanzi in Firenze appresso al duca Alessandro per lo imperadore, di poi se n'era andato a Napoli. quando sua maestà gli era arrivata. Costui adunque, o che non gli paresse, mentre ch' egli era stato in Firenze, che il duca Alessandro gli avesse avuto quel rispetto che a lui pareva di meritare, siccome è comunemente la natura degli Spagnuoli altiera e superba, e perciò fosse sdegnato seco; o che egli fosse stato corrotto da i fuorusciti con danari, i quali aveva provveduti Filippo Strozzi, e dipositatigli in mano di un frate del convento di San Domenico di Napoli, con questa condizione, che se egli adoperava di maniera, che l'imperadore rendesse la libertà a i Fiorentini, e facesse ancor rendere i lor beni a i fuorusciti, e gli rimettesse oltracciò in Firenze, che quei danari i quali eran depositati nel convento di sopra detto fussero suoi; o l'una e l'altra (4) insieme di queste cagioni che'l movessero, come è molto credibile, nè gli parendo esser di tanta autorità appresso l'imperadore, che potesse porgere le domande de' fuorusciti nel cospetto di tanto principe, era convenuto, secondochè allora si disse, con un de' primi agenti di Cesare di dargli una parte di que' danari che Filippo Strozzi aveva depositati nel convento de' frati di sopra detti, s'egli adoperava di maniera, che lo imperadore udisse un'altra fiata i fuorusciti, e desse poi la sentenza in favor loro: e avendo ottenuto dall' imperadore per mezzo dell'agente sopraddetto, che i fuorusciti sarebbero uditi di nuovo da sua maestà, come da se stesso propose a i fuorusciti le condizioni di sotto

<sup>4)</sup> In tal guisa l'E. di L., laddove la Citata pone o l'una o l'altro.

scritte per farle mostrare in nome loro a Cesare, cioè: Che salva la libertà, siccome fu promesso da don Ferrante Gonzaga in nome di Cesare l'anno 1530, dentro al termine di quattro mesi lo imperadore ordini o mandi a ordinare lo stato di quella repubblica, cui più gli piacerà: ed acciocchè ella possa far questo comodamente, e che i fuorusciti fiorentini vivan sieuri che la predetta maestà a quel tempo eseguirà quanto promette al presente, ella comandi al signore Alessandro Vitegli, che quella medesima guardia che tiene oggi in Firenze in nome del duca Alessandro, ch'egli la tenga da qui innanzi nella medesima maniera ch'egli la tiene adesso, ma in nome dell'imperadore, e eosì si tenga ancora il castel di Firenze; e che il signor Alessandro di sopra detto giuri in mano di cui ordinerà sua maestà, in quella medesima maniera che giurò l'anno 4530 Malatesta Baglioni in mano di monsignore Balanzon, di fornire compiutamente tutto quello che lo imperadore ordinerà e comanderà, e di guardare e di tenere in questo mezzo la città ed il castel di Firenze in nome dell'imperadore; e di poi ehe il governo libero della città sarà ordinato da sua maestà, ed a bastanza da quella assicurato, che egli non sara guasto o alterato in modo alcuno, si faccia la pace e amicizia tra'l duca Alessandro e i fuorusciti, siccome all' imperadore piacerà. »

Cesare avendo ricevuta questa scrittura, fece intendere a fuorusciti, ehe non si partissero di Napoli, siccome s' è detto di sopra, e mandò loro questa scrittura di Pietro Zappada, acciocche eglino vi scrivessero sopra tutto quello ch' eglino volevano di nuovo dire. Onde i fuorusciti fecer di nuovo a sua maestà questa dimanda

pure in iscritto:

« Che la cesarea maestà prometta fra 'l termine di tre mesi avvenire, non solamente d'ordinare e pubblicare in Firenze un modo di vivere libero, e nel quale sia conservata la libertà, secondo la forma de' capitoli fatti con Jon Ferrante in nome della maestà di sopra detta l'anno 4530, ma farlo mettere ad effetto e stabilirlo ancora; e che in questo mezzo, per sicurtà convenevole che tutto quello che sarà comandato e ordi-

nato dall'imperadore sarà eseguito, e di poi non sarà guasto ne alterato, che il signore Alessandro Vitegli rinunzi liberamente al giuramento che già egli fece al duca Alessandro ed a maestrati presenti della città di Firenze, e giuri di nuovo nelle mani di sua maestà ad un mandato di quella per questo effetto a Firenze, di tenere quella città e fortezza ancora, la quale gli si debba consegnare di presente a stanza di Cesare, mentrechè dureranno i tre mesi di sopra detti, per eseguire ed osservare, passato il detto tempo, tutto quel che da sua maestà cesarea sara ordinato e comandato che si faccia; e a questo giuramento sia presente un uomo deputato da i fuorusciti.

« Oltracciò, che a qualunche persona cost della città, come dello stato di Firenze, fuoruscita o confinata che ella si sia, o no, sia lecito difender la causa della liberta innanzi a Cesare ed a' suoi ministri, senza cader perciò in pena o pregiudicio alcuno. E che dall'altra parte i fuorusciti promettano liberamente all'imperadore, che mentre questo tempo di tre mesi dura, di non tentare o macchinare cos alcuna contro alla persona,

stato o governo del duca Alessandro.

\* E che in questo medesimo tempo le cause crimi-nali de' cittadini florentini abili al governo e alle dignità della città, nelle quali si trattasse della morte o esilio loro, o delle confiscazioni de'lor beni, o di pene corporali o pecuniarie che passino la somma di scudi cento, non debbiano nè possano essere conosciute nè terminate da maestrato alcuno della città, nè ancora da uditore alcuno del duca Alessandro, se non col consentimento e colla presenza d' una persona mandata da sua maestà a star perciò in Firenze tutto il tempo di sopra detto.

« Che veduta la dichiarazione ed ordinamento del governo che sua maestà farà, e la sicurtà sufficiente ch' ella gli ordinerà perchè non sian guasti ne alterati, per la conservazione e quiete della cittadinanza, e riposo di tutti, ciaschedun resti contento e appagato di tutto quello che l'imperadore ara ordinato a i servigi

Che i fuorusciti ancora, o confinati per cagion di stato o d'armi, da ora innanzi s'intendano essere e siano liberi in fatto, e assoluti da tutti quei pregiudici e pene in che ei fossero caduti insino al di d'oggi, e debbano esser restituiti loro i lor beni colle infrascritte condizioni (1), cioè: primieramente, che tutti quegli i quali sono dichiarati ribegli, o caduti in bando del capo col pregiudizio di ribegli, non possano tornare in Firenze nè entrare nel dominio fiorentino, se non passati i tre mesi di sopra detti; di poi, che tutti i confinati fuor dello stato di Firenze per le predette cagioni. i quali hanno insino a questo giorno osservati i loro confini, possano, ogni volta piacerà a loro, tornare nel dominio fiorentino, ma non già entrare in Firenze prima che siano passati tre mesi; e che quegli che sono stati confinati dentro lo stato di Firenze, e c'hanno osservato il lor confino , possano subitamente ritornare in Firenze, se a loro piacerà. Oltracciò, che quegli i quali si trovarono in prigione in Firenze, o in alcuna parte del suo dominio, per cagion di stato o d'armi, e nominatamente nelle torri di Volterra e di Pisa, siano subitamente lasciati, e possano liberamente partirsi dello stato di Firenze a lor piacere. Ultimamente, che tutti i beni mobili de' ribegli e fuorusciti fiorentini siano restituiti, o pagati loro quel prezzo che sarà giudicato convenevole dall' agente che sua maestà arà allora in Firenze, e gl' immobili siano subitamente (2), da chi gli possiede al presente, restituiti a procuratori di quei fuorusciti di cui eran prima que' beni, dando nondimeno perciò prima mallevadori sufficienti in mano dell'agente di sopra detto di soddisfare a quelli che or gli posseggono, tutto quel che eglino avessero speso in miglioramenti accettabili, o in liberargli da' debiti de' lor primi padroni; il che tutto si debba fare a dichiara-

2) Togliamo via un loro, che turba qui la sintassi nell'E. C.

<sup>(4)</sup> È lezione della stampa di Leida; quella della Citata, che ha colle conditioni di sopra scritte, non è ammissibile, perchè qui manifestamente s'accennano le condizioni che seguono, risguardanti la resittuzione de fuorusciti.

zione dell'agente di sopra detto, o di cui sara da quello ordinato.

Questo accettar lo imperadore la seconda volta le domande de' fuorusciti, ed il significar loro che non si partissero di Napoli, mossero tanto il duca Alessandro. ch' egli si voleva nascosamente e senza licenza di Cesare partir di Napoli, e ritornarsene a Firenze; e a ciò fare lo confortava con efficaci parole Bartolommeo Valori, siccome quegli il quale, essendo fieramente sdegnato col duca, ed aveva tenuto insino in Firenze, e teneva ancora segrete pratiche e strette con i fuorusciti. e particolarmente con Filippo Strozzi, e conoscendo che il partir suo di Napoli in quella maniera doveva essere ragionevolmente la sua rovina, lo consigliava malvagiamente a pigliar quel partito. Ma Francesco Guicciardini. Francesco Vettori, Ruberto Acciaiuoli e Matteo Strozzi, i quali ancorchè avessino quando e' giunsero in Napoli date buone parole a que' capi de' fuorusciti, i quali nei dicemmo di sopra che avevano ragionato con loro, procedevano nondimeno schiettamente e fedelmente col duca Alessandro, siccome quegli che ancora si ricordavano di quelle ingiurie e oltraggi i quali aveva pochi anni innanzi fatti loro lo stato popolare, lo consigliarono a non si partire di Napoli per cosa del mondo, dimostrandogli, con vive ragioni e buone, a quanti manifesti pericoli lo farebbe soggiacere quella così fatta partita, delli quali uno principale era che s'egli si partiva di Napoli in quella maniera ch' ei dimostrava di voler partirsene, egli veniva tacitamente a confessare che tutte quelle accuse che gli ponevano i fuorusciti innanzi all'imperadore in pubblico, e segretamente ancora, fossero vere, e per conseguente, che la ragione fosse dal lato loro; onde Cesare poteva giustamente condannario; e che per ciò era molto meglio per lui il mandare a pregar l'imperadore che gli piacesse di spedirlo, perciocchè il badar tanto tempo in Napoli, ed il tardare anche tanto la spedizione della causa sua, era con grandissimo danno e vergogna. Perchè egli, seguitando i lor savi consigli, mandò a far l'ambasciata di sopra detta a sua maestà; perchè l'imperadore gli fece

significare da certi suoi agenti, che s'egli voleva divenire feudatario con oneste condizioni della camera imperiale, ch'egli otterrebbe dalla cesarea maestà tutto quello ch'egli volesse; e con questa ambasciata mandò quelle seconde domande che i fuorusciti gli avevan fatte, acciocchè ei rispondesse loro.

Onde il duca Alessandro ristrettosi insieme con quegli che l' avevan consigliato a non si dover partire di Napoli, e'raccontò loro quest'ultima richlesta che l'imperadore gli aveva fatta, richiedendo loro, che gli dicessero quel che pareva loro convenevole di fare in questo caso. Quei gentiluomini senza molto lungamente consigliarsi gli risposero liberamente, che il rendersi feudatario alla camera imperiale non era mai da fare, perciocchè essendo la città di Firenze stata già tanto tempo libera dal dominio di quella camera, non era nè utile nè orrevole il rimetterla di nuovo sotto a quel giogo, s' ei non fossero costretti da un'ultima ed estrema necessità; e che se 'l duca lo facesse', eglino gli solleverebbono contro a lor potere tutta la cittadinanza fiorentina, e tutto lo stato di Firenze ancora, e converrebbono con quei suoi nimici ch' erano in Napoli, di maniera che a ogni modo s'ei concedeva a Cesare quella dimanda, egli si troverebbe fuori dello stato di Firenze, e che perciò egli negasse del tutto all'imperadore di voler divenire suo feudatario; ma che a queste ultime proposte de' fuorusciti si rispondesse come s' era risposto all'altre. Perchè il duca Alessandro mandò a dire a Cesare, che non voleva rimettere la patria sua in modo alcuno sotto quel dominio dal quale ella s' era ricompra tanto tempo innanzi con tanta sua fatica e spesa; ed alle domande de'fuorusciti che l'imperadore gli aveva di nuovo mandate, rispose nella maniera clie di sotto si dirà; e mandò Girolamo Santi da Carpi suo maestro di camera a Firenze a provveder danari per corrompere, secondochè allora si disse, quei primi agenti di Cesare, acciocchè eglino favorissono e ajutassono la causa sua. La risposta dunque ch'egli fece alle seconde domande, le quali i fuorusciti avevan poste innanzi all'imperadore, fu questa:

« Ancorchè le dimande fatte da i fuorusciti nuovamente siano tanto lontane dal dovere e dall'onestà, che non convenisse far loro risposta alcuna, nondimeno per ubbidire alla cesarea maesta, il duca Alessandro rispondendo loro brevemente dice: Che in quella convenzione della quale s'era ragionato a i di passati, si conticne appieno la rimissione de'fuorusciti, la restituzione dei lor beni e la sicurtà loro, ed oltracciò l'autorità data a sua maestà di riformare il governo di Firenze, se pure glienc facesse in qualche parte mestiere; laonde tutto quel che di nuovo si mette innanzi da i fuorusciti, non si propone ad altro fine, se non per abbassare e annichilare a lor potere, eziandio innanzi alla dichiarazione che sua maestà debbe fare, la reputazione del duca, e per mettere in Firenze qualche confusione, per vedere se potessero in questa manicra conseguire indirettamente quello ch'essi cognoscono di non potere, nè dovere ancora ragionevolmente ottenere per giustizia; perciocche quanto al tempo che propongono d'assegnare a sua maestà a dichiarare la forma del governo che debbe essere da qui innanzi in Firenze, si può manifestamente vedere da ciascuno, che il ristrignerlo a tre mesi, siccome essi voglion fare, potrebbe agevolmente esser cagione di qualche giudicio il quale non fosse così diligentemente esaminato e considerato, come è convenevole a una causa di tanta importanza di quanta è questa della quale si tratta al presente, conciosiacosachè quel tempo sia molto breve ad informarsi, e pensare a tutte quelle cose di che gli fa mestiere; ed il concedere che l'autorità la qualc si da a sua maestà di riformare il governo di Firenze duri un anno, oltre all'essere spazio di tempo più convenevole a considerar quelle condizioni le quali debbe aver lo stato di Firenze, che non è quel di tre mesi, non proibisce perciò, che sua maestà non possa anche dichiarare prima che fra un anno, che modo di vivere ella vuole che si osservi in quella città, se per qualunche cagione facesse a proposito il sollecitare. wind Course and

« Il proporre che si diano altre sicurtà a i fuorusciti di quelle di che si ragiono nella prima convenzione, è

i Wirmondore in acount

soverchio, conciosiacosachè ciascuno può apertamente cognoscere che quelle bastano. Ma queste son cose proposte da'fuorusciti per dar biasimo in questa maniera alla persona del duca, e per dimostrare a lor potere, ch'egli non è fedele nè obbediente alla cesarea maestà, come se la fede e la devozione ch'egli ha con quella non fosse manifestamente cognosciuta da ognuno; e questa tal proposta di nuove securtà ch'essi hanno ultimamente fatta, offende anche la dignità di Cesare, perciocchè dimostrano ch'egli, il quale ha ottenute tante e si gran vittorie per la sua virtù contro a i primi principi del mondo, non abbia or forze bastevoli a fare eseguire e osservare a uno stato di Firenze quello ch'egli ara deliberato e dichiarato. Ma queste son tutte cose pensate e proposte con maggior fellonia e a più malvagi fini che di fuori non apparisce, perciocche ei cercano a lor potere con questi frodolenti mezzi principalmente di sollevare gli animi di quei cittadini, se alcuno n'è in Firenze, che hanno desiderio di cose nuove, e darne loro speranza quanto ei possono il più, e per rendere ancora più malagevoli tutte quelle deliberazioni, le quali son necessarie di fare per la conservazione dello stato di Firenze, e darsi per questa via autorità e riputazione, per poter più agevolmente condurre quella città in maggior sedizione ed in maggior divisione ch'ella non e, e per conseguente farle levar qualche romore, o nascere qualche altro disordine il quale facesse per loro, i quali son termini veramente del tutto contrari a quel ch'ei dimostrano in apparenza di desiderare. « Laonde ei non son degni d'essere uditi, e molto

meno son degne d'essere accettate le domande eloro, le massimamente che chi considererà bene tutto quel che si contiene nella prima sorittura la quale fu pubblicata poechi giorni sono da sua maestà, ritroverà che in quella s'è provveduto a bastanza, che i fuorusciti, se così parrà all'imperadore, ricevan la grazia di ritronare nella pattria loro, che eglino la possano sicuramente godere, e che i lor beni siano loro renduti; ed è provveduto in quella capitolazione a tutte queste cose più ampiamente che giammai si sia fatto altra volta-per lo passato in

Firenze, e perciò sarebbe più onesto il ristrignere e diminuire il tenor di quella, che l'allargarlo e accrescerlo in modo alcuno, perciocchè egli è molto più lor favorevole che non si conviene, siccome si potrebbe per molte ragioni agevolmente dimostrare, le quali, per esser questa cosa per se stessa manifesta, non s'adducono.

In questo tempo monsignore Vadimonte, per comandamento di Francesco I re di Francia, prese tutta la Savoia, e venne coll'esercito in Piemonte, e cominciogli quella gran guerra, la quale durò di poi tra l'imperadore e'l re di Francia molti anni, con grandissima spesa e danno di tutti e due questi gran principi, ma con molto maggior rovina e distruzione di tutto quel paese; perchè l'imperadore fece molte provvisioni e grandi, e messe molte guardie e grosse a i confini dello stato di Milano, e si deliberò d'andare in persona a quella guerra, e assalir la Provenza. Laonde quelle speranze grandi che da Covos e da Granuela, e da alcuni altri de' principali agenti di Cesare erano state date infino allora a i fuorusciti, cominciarono quasi del tutto a mancare; di maniera che dopo non molti giorni Cesare confermò quella sentenza la quale egli aveva poco innanzi dato; della qual cosa par che fosse cagione, oltre al vedersi negare assolutamente dal duca di voler divenir suo feudatario, che essendo obbligato l'imperadore a papa Clemente nell'accordo che fece sua maestà in Barzallona, di spendere dugento mila fiorini in un'entrata per madama Margherita sua figliuola naturale, la quale egli aveva promesso al pontefice in quell'accordo di dar per donna al duca Alessandro, volendo liberarsi da quest' obbligo, e trarre anche dal duca più danari che poteva, mostrò d'udir molto volentieri le domande de'fuorusciti, e mostrossi più benigno e grato verso loro, che potette, e fece dar loro speranze grandissime da'suoi ministri, per fare in quella maniera ingelosire il duca, e per conseguente più agevolmente acconsentire a i desiderii suoi, siccome avvenne: perciocchè non solamente il duca Alessandro rinunziò a quell'obbligo, il quale noi abbiam detto che lo imperadore avea fatto in Barzellona a papa Clemente, ma egli doto ancora la figliuola di sua maestà, ch'egli

ebbe allora per donna, in altri dugentomila fiorini, i quali provvedde in Firenze Girolamo da Carpi, il quale noi dicemmo di sopra che il duca Alessandro avea poco dinanzi mandato in Firenze. Ben si credette allora, e si disse per tutta Italia, che la guerra la quale mosse in quel tempo il re Francesco in Piemonte aiutasse assai questa deliberazione di Cesare, non gli parendo a proposito in un movimento di tanta importanza, di quanto era quello che il re di Francia faceva allora in Italia, correr rischio di far levare un altro romore in Toscana. il che forse sarebbe avvenuto, se sua maestà avesse voluto rimuovere il duca Alessandro dal governo di Firenze: ma si vidde poi finalmente, che l'occasione della guerra del Piemonte aveva servito all'imperadore piuttosto per coprir l'intenzione sua, perchè egli aveva dato tante speranze a i fuorusciti, e tardato tanto tempo a risolversi, che per vera e principal cagione della sentenza che dette. Oltracciò lo sdegno che sua maestà avea allora co' fuorusciti, per l'aiuto grande ch'eglino avevan dato contro a lei a monsignore di Lutrec, generale del re di Francia, nella guerra che fece nel regno di Napoli l'anno 1528, mosse anche assai Cesare a far la deliberazione di sopra detta.

Credeva ancor fermamente lo imperadore, quel che pareva molto verisimile, che i tre cardinali fiorentini, e quegli altri capi principali de' fuorusciti, non procacciassero di far cacciare il duca Alessandro di Firenze, acciocchè ella vivesse in libertà, ma per esserne signorie padroni eglino, se fosse avvenuto che sua maestà avesse rimosso dal governo di Firenze il duca Alessandro; perchè raccomandandogli un giorno strettissimamente il signor Antonio d' Oria la causa de' fuorusciti fiorentini, Cesare gli rispose: « Antonio, tu non la intendi bene, perciocchè costoro non vogliono la libertà della lor patria, ma la lor propria grandezza, e vorrebbono eglino esser signori di Firenze, se noi ne levassimo il duca; nè a ciò resistere varrebbono gli altri cittadini che amano la libertà della città loro, perciocchè le forze di costoro sarebbono divenute troppo grandi: » la qual credenza oltre all' esser sua maestà naturalmente poco amica de i

popoli, l'aiutò assai a risolversi a mantenere lo stato del duca Alessandro. Aggiungesi a tutte quest'altre cagioni i gran doni i quali si disse allora che il duca dette a i principali agenti di Cesare, acciocchè èglino favorissero a lor potere la causa sua dinanzi a sua maestà.

Veddesi allora manifestamente con quante fraudi e con quanti inganni si camminò in questi maneggi che il duca Alessandro e i Fiorentini ebbero l'un contra l'altro nella corte dell' imperadore; perciocchè Filippo, il quale noi dicemmo di sopra che aveva dipositato in mano d'un frate di San Domenico in Napoli dodicimila ducati per dargli a Piero Zappada, s'egli adoperava in modo, che Cesare rimovesse dal governo di Firenze il duca Alessandro, veggendo giornalmente cominciare a mancare le speranze de' fuorusciti, se n' andò in San Domenico, e aperse quella cassa nella quale egli aveva messi i danari di sopra detti, e se ne gli portò via, ed in cambio di danari, riempiè quella cassa di carboni e altre lordure. e riserrolla; e dopo non molto tempo venne segretamente in San Domenico Pietro Zappada, e aperse quella medesima cassa anche egli per tor quei danari ch' ei credeva che gli fossero dentro, innanzichè la sentenza, la quale ei sapeva che si dovea dare contro a' fuorusciti. si leggesse, e (4) non ve gli trovando, si rimase col danno e colle beffe.

Il duca Alessandro adunque la sera de' ventinove giorni di febbraio dell'anno 4535 (che quest'anno fu il di di carnovale) dette l'anello a madama Margherita d'Austria figliuola naturale di sua maestà cesarca, e fece questa medesima sera un bellissimo convito, al quade si trovarono lo impéradore e tutti i primi signori della corte. Ed i fuorusciti avendo udita la deliberazione dell'imperadore, si partirono di Napoli il più presto che potettero, e se ne vennero inverso Roma dove ciascun di loro cominciò ad attendere a i fatti sui, e molti si partirono di quella città, e andaron chi qua e chi la, dove piaceva più a ciascheduno di loro d'andarseire; e fu cosa molto notabile, che niun di loro volle nigliar

<sup>1)</sup> La congiunzione è presa dall'E. di L., mancando nella Citata.

la grazia che l'imperadore lor fatta aveva per sua sentenza di poter ritornare nella patria loro, riavere i loro beni immobili, e goder quegli onori e quelle dignità le quali godevano allora in Firenze gli altri cittadini; ancorchè la maggior parte di loro fuorusciti fosse molto malagiata e povera: tanto possono negli animi de' mortali l'affezione delle parti e le discordie civili. Il duca Alessandro si parti anch' egli tostamente di Napoli, e a gran giornate se ne venne verso Roma, ed essendo di già arrivato in Capua, un certo servidore d'un di quei principi del regno di Napoli gli si fece incontro, e superbamente gli disse che a uno schiavo del suo signore, il quale gli s'era fuggito, era stato fatto spalle da certi suoi cavalli leggieri, ed eragli suto da loro messo in capo un elmetto; perchè il duca gli disse che guardasse bene s'egli era tra quei soldati ch'ei diceva che l'avevan trafugato, e fece cavar l'elmetto a tutti, e non lo ritrovando colni, e facendo pur romor grande, e favellando superbamente, Giovan Bandini, il quale era appresso al duca, gli dette con un pugnale sul volto dicendogli: Or va, e impara a ragionar co principi. Cominciò colui a gridar forte, e a dolersi pubblicamente dell' oltraggio che gli era stato fatto, laonde la città si levò tutta a romore: perchè il duca ristrettosi insieme con tutti i suoi, ch'eran più assai e meglio in ordine ancora, che non eran quei della terra, s'avviò inverso la porta della città, e senza impedimento alcuno la sforzarono, e s'uscirono di Capova, e se ne vennero a Roma; la dove poiche furono arrivati, Bartolommeo Valori avvisandosi che'l suo malvagio e fellone animo inverso'l duca fosse stato scoperto in Napoli, si fermò in Roma, e non volle ritornarsene a Firenze, e seguitò, ma molto più stretto che prima, a tener pratiche con Filippo Strozzi contro al duca Alessandro, ma segretamente: perchè egli andava spesse volte di notte sconosciuto a casa Filippo per ragionar seco delle cose di Firenze. Giunse pur finalmente il duca a Firenze, ma non molto soddisfatto dell' imperadore, ancorchè egli avesse avuto da sua maestà la figliuola per donna, e la sentenza in favore; nondimeno pareva al duca d'essere stato troppo

trattenuto e bistrattato da lui, e tirato a quelle convenzioni che non fossero ragionevoli, ma troppo a vantaggio di Cesare. E perchè tra l'altre querele che i fuorusciti avevan poste al duca dinanzi a Cesare l'una era ch'egli aveva tutti i Fiorentini, e specialmente i gentiluomini per nimici, e che egli non ne voleva alcuno appresso di sè; egli, per dimostrare che questo era stato di lui detto da' fuorusciti per accalognarlo dinanzi all'imperadore, fece suoi gentiluomini cinque giovani florentini, e fece lor lasciar l'abito civile, e mettersi la cappa e la spada, i quali furon questi: Guglielmo Martelli, Lionetto Attavanti, Luca Mannegli, Lorenzo Pucci e Filippo di Bartolommeo Valori. Oltracciò a' ventiquattro giorni di marzo di quest'anno 4535 fece mandare un bando dagli otto di balia, che tutti quegli i quali erano stati nel numero di coloro che già due fiate erano stati confinati per conto di stato per tre anni ciascheduna volta, ed avevano osservati i lor confini infino, a quel giorno, fossero liberati dal confino ch'era stato dato loro, i quali tutti dono non molti giorni ritornarono in Firenze.

L'imperadore ancora, per cagione della guerra che il re Francesco aveva, siccome noi dicemmo di sopra, mosso in Piemonte, si parti, quanto più tosto potette da Napoli, e se ne venne a Roma, là dove papa Paolo III l'aspettava sicuramente, dimostrando in questo (siccome dimostro più volte in molte altre cose che nel suo papato avvennero ) d'aver animo veramente romano, perciocch'egli ebbe ardire senza forze forestiere, e senza alcuno altro aiuto, d'aspettare in Roma un imperadore armato, vittorioso e di tanta riputazione di quanta fu, e meritamente, Carlo V; laddove gli antecessori suoi da molti anni in qua non avevano ardito giammai d'aspettare in Roma principi secolari armati, di molto minor grandezza, potenza e riputazione che non era allora l'imperadore predetto; e se pure gliele avevano aspettati, s'eran prima provveduti dell'armi e dell'aiuto di qualcun altro principe secolare, il quale fusse lor paruto bastevole a difendergli da quello che volevano attendere in Roma. Giunse adunque Cesarc in Roma d'aprile, e andò a far

riverenza al pontefice, e si dolse assai con sua santità dinanzi a tutto'l concistoro de' cardinali, e di tutti gli ambasciadori della Cristianità, ch' erano quivi presenti, del re di Francia, dimostrando quanto a torto quel re cristianissimo gli avesse rotti tutti gli accordi ch'egli aveva fatti seco più volte, e massimamente allora, avendo senza, cagione alcuna cacciato dello stato suo il duca di Savoia suo cognato (4), e assalito il Piemonte; perchè egli era, deliberato d'andare sopra sua maestà, e d'adoperar si, ch'egli, o lo caverebbe del regno di Francia, o che egli diverrebbe il più tristo gentiluomo di tutta la Cristianità. Poichè Cesare ebbe così detto, tutto nel viso turbato e minacciando, gli ambasciadori francesi, ch' eran quivi alla presenza, si levarono in picdi per rispondere a tutto quel ehe l'imperadore aveva detto contro al lor re. Ma il papa impose lor silenzio, e rivolsesi a Cesare, e abbracciandolo lo pregava strettissimamente, che volesse por giù tutti gli sdegni e tutti i crucci presi col re di Francia, e riceverlo per fratello, il che acciocchè si facesse, egli come padre comune di tutti i Cristiani s'adopererebbe a suo potere. Ma sebbene il pontefice porgeva in apparenza molto efficacemente queste preghiere a Cesarc, si crede nondimeno, ch'egli avesse caro che fosse nata quella guerra tra lui e'l re di Francia, avvisandosi che, essendo quei duo principi nimici l'uno dell'altro, la riputazione sua ne fosse per divenir molto maggiore appresso l'uno e l'altro di loro, e per conseguente di dovere avere da ciaschedun di loro due tutto quello ch'egli richiedesse loro, pel timor grande che doverrebbono avere, che se l'uno di loro negava di dargli quel ch'ei domandava, ei non si volgesse del tutto a dare aiuto all'altro contro a lui; oltracciò assalendo Cesare la Provenza, siccome si vedeva che voleva fare, Italia rimaneva del tutto libera dalla guerra, il che sua santità desiderava assai; perciocchè in quella maniera la si conduceva tutta di là da' monti.

Stette lo imperadore in Roma poco tempo, per la ca-

<sup>1)</sup> Carlo III avea sposato nel 1522 Beatrice di Portogallo sotella dell'imperatrice.

gone già più volte detta, e partitosi quindi, se ne venne verso la Toscana, di maniera che a ventotto giorni di aprile 'egli alloggiò la sera a Montelonti, il quale è un bello e ricco palagio posto sopra un poggetto non molto discosto dal castel di Poggibozzi, e la mattina de ventinove giorni d'aprile si parti quindi, e venne a desinare al monasterio della Certosa, il quale è lontano da Firenze intorno a tre miglia, e quivi si messe a ordine per entrare in Firenze; la dove egli entrò il mer desimo giorno per la porta a San Pier Gattolini la sera

a ventidue ore colla pompa di sotto scritta.

Primieramente gli venne incontro in processione ordinata e colle eroci innanzi tutto il chericato insino alla porta di sopra detta, e quindi s'avviò inverso Santa Maria del Fiore, ch'è la chiesa principale della città di Firenze, e dopo il chericato vennero tutti i maggiori magistrati della repubblica fiorentina, molto riccamente vestiti infino alla medesima porta, e quivi si messero a sedere in su certe panche parate di spalliere, che quivi erano apprestate per questa cagione, e, postisi a sedere, cominciarono ad attendere sua maesta; e dopo i maestrati, ma da loro stessi, vennero quaranta nobilissimi giovani tutti vestiti di raso pagonazzo, ma colle calze bianche, e le spade e i pugnali forniti d'argento, e i foderi di velluto pagonazzo, e la berretta altresi, ma ornata tutta di certe punte d'oro, con un pennacchino bianco in sul lato sinistro, perciocehè questa era la livrea dell'imperadore; e portavano con loro un ricchissimo baldacchino di broccato, e con esso attesero l'imperadore nell'antiporto della porta insinattantochè ei venisse. Giunse finalmente Cesare nell'antiporto all'ora di sopra detta, e fu ricevuto subitamente da quei giovani sotto il baldacchino, e sotto quello entrò dentro alla porta, dove il duca Alessandro, il quale era a cavallo appresso a sua maestà, gli porse le chiavi delle porte della città; ed egli le accettò, ma subitamente le rendè, ed i maestrati predetti allora si levarono tutti subitamente in piedi, e gli fecero riverenza; ed essendo in questo mezzo fornito già di passare il chericato, i maestrati tutti a piede s'inviarono dopo il chericato verso la chiesa di sopra detta,

e dopo i maestrati vennero a cavallo tutti quelli ch'erano in compagnia di sua maestà riccamente addobbati; ultimamente venne lo imperadore sotto il baldacchino in su un cavallo bianco, con un saio di velluto pagonazzo, e una piccola catena d'oro a collo, ed in capo un cappello pur di velluto pagonazzo, con una penna bianca in sul lato manco, in mezzo di quei giovani di sopra, detti, e della sua guardia, la quale era mezza di Borgognoni, e mezza di Spagnuoli tutti armati coll'alabarde; e dalla man manca di sua maesta era messer Francesco Guicciardini, vestito con un lucco di velluto pagonazzo, e appiè. Seguiva di poi l'imperadore la sua guardia di cavalli tutti ben armati e riccamente vestiti, e su bellissimi cavagli; e la via per la quale sua maestà cesarea venne, era tutta adorna e parata nella maniera di sotto scritta.

Era primieramente la porta, onde Cesare entrò, tratta da i suoi gangheri e gettata in terra, per dimostrare, che dove egli si ritrovava, non faceva mestiere d'altra difesa; perchè quella parte del muro dell'antiporto, la quale è dirimpetto alla porta della città per la quale ei doveva entrare, s'era fatta tutta rovinare, e sopra l'arco della porta era l'aquila imperiale con due capi, e a i

piedi erano scritte queste parole:

Ingredere. urbem. Cæsar majestati. tuæ. devotissimam que, nunquam, majorem, principem, vidit.

E da i lati della porta medesima era l'impresa di sua maestà, e le due colonne, le quali mettevano in mezzo la porta, colle loro scritte dall'una colonna all'altra:

Plus. ultra:

Al canto alla Cuculia di poi era in sur una basa una statua d'una femmina con una palma in mano, che significava l'Allegrezza, e a i piedi della quale nella sua basa erano scritte queste parole :

Hilaritas, populi, florentini.
In sul canto alla Cuculia proprio era un arco trionfale:

colle sue colonne e fucili, nella parte dinanzi del quale a man destra di sotto era una statua d'una Vittoria collacelata in testa, e varie sorte d'arme a i piedi con queste lettere:

> Swpe. omnes. mortales swpius. te. ipsum. superasti.

E sopra questa era una statua d'una Carità, la quale aveva scritte a' piedi queste lettere:

Ob. cultum. Dei. opt. max.

et. beneficentiam. in. cunctos. mortales.

Dal lato manco della parte di sotto era una statua della rede colla Croce in mano, la quale aveva scritte a' piedi queste lettere:

Ob. Christi. nomen in. alterum. terrarum. orbem propagatum.

Dalla parte di sopra dell'arco era la statua d'una femmina col cornucopia in mano, che versava corone, e le parole ch'ella aveva scritte a' piedi eran queste:

> Divitias. alii tu. provincias. et. regna. largiris.

Il titolo dell'arco era questo:

fesa di Vienna, con queste lettere :

Imperatori. Carolo Augusto
ob. cives. civitati. et. civitatem. civibus. restitutam
Margheritamque. filiam

Duci. Alex. Med. conjugem. datam quod. felix. faustumque. sit

Florentia. memor, semper. læta. dicavit.

Dalla man manca dell'arco era dipinto in un quadro la incoronazione di Ferdinando fratello dell'imperadore, con queste lettere: (4)

Carolus. Augustus Ferdinandum. fratrem. Cæsarem. salutat. E dalla dritta era purc dipinta in altro quadro la di-

d) L'ediz. citata soggiugne qui l'inscrizione relativa alla difesa di Vienna, ometiendo tutto il resto. Abbiamo supplite al difetto con l'aiuto dell'Es. Magliab. e dell'E. di L.

Carolus. Augustus Turcas. a. Noricis. et. Pannoniis. fugat.

Dalla parte di dietro dell'arco che guarda San Felice in Piazza, ne' luoghi dov'erano dalla parte dinanzi le quattro statue di sopra dette, erano quattro Turchi (1).e Mori prigioni e legati, senz'altre parole. Nella facciata di San Felice in Piazza era dipinta in un quadro una rotta data da Cesare a i Barbari, e la Fede e la Giustizia in aria colle spade in mano, le quali combattevano in favor de' Cristiani, e da man destra del quadro fra 'l pilastro e la colonna era una statua d'una femmima coll'ali, la quale aveva scolpite in uno scudo queste parole:

Africa

la quale significava la vittoria che Cesare aveva avuta dell'Affrica, e dalla man sinistra un'altra femmina medesimamente coll'ali, la quale dipigneva in uno scudo questa parola:

As

e seguitava di dipignere per fornire tutta la parola, che, doveva dire Asia, la qual dimostrava che l'Asia di già cominciava a esser vinta, e seguitava la vittoria per doverla soggiogar tutta, siccome quella femmina seguitava di dipignere per fornir la parola tutta, siccome di sopra è detto. Nel comicione del quadro grande erano scritte queste parole:

Carolo. Augusto. domitori. Africæ.

Di sopra al cornicione era dipinto in un quadro la coronazione del re di Tunisi, e a man diritta del quadro erano scritte queste lettere:

3) Ecco come giace il passo nell'E. C.: Dalla parte di distro dell'arco, che guarda San Felice in Piazza era dalla parte dimanzi ne luoghi, doc'erano le quattro statue di sopra dette quattro Turchi, ec. Il Camblagi aggiunge l'erano innanzi a queste due utilime parole; la stampa di Leida, togliendo inoltre la voce, era in principio, fa un passo di più verso la buona lezione; a noi par d'averia ragiunta mediante la trasposizione che ci siamo permessa. Turcis. et. Afris. victis.

e da mano manca:

Regno. Mulcasse. restituto.

In capo poi della piazzuela che è alla fine di Via Maggio, era una statua d'Ercole, il quale occideva l'idra, e aveva scritte nella basa queste parole:

> Ut. Hercules labore, et. ærumnis monstra. varii. generis. edomuit ila, Cæsar

virtute, et. clementia. victis. vel. placatis. hostibus pacem. orbi. terrurum. et. quietem restituit.

In capo di Via Maggio dirimpetto alla Loggia de Frescobaldi era una statua che significava il fiume d'Arno, la quale colla mano destra accennava il ponte a Santa Trinita, e nella basa sua erano scritte queste lettere:

Venere

ab. ultimis. terris, fratres. isti. amplissimi mihi. pro. gloria. Cæsaris. gratulatum ul. junctis. una. meis. exiguis. sed. perennibus ad. Jordanem. properemus.

In sulla coscia del ponte a Santa Trinita da man destra era un'altra statua pur d'un fiume, che nella basa aveva scritte queste parole:

Bagrados. ex. Africa.

E da man sinistra pur in sull'altra coscia del medesimo ponte era la statua d'un altro fiume, al quale era scritto nella basa:

Iberus. ex. Hispania.

Dall'altra parte del ponte predetto era in sulla coscia dritta del ponte un'altra statua pur d'un fiume, e nella basa era scritto: Danubius, e. Pannonia.

Ed in sulla coscia manca del ponte era la statua del Reno, con queste parole:

Rhenus. e. Germania.

In sulla piazza di Santa Trinita era un cavallo sopra I quale era un imperadore, il quale significava Carlo V, e nella basa in sulla quale posava il cavallo era scritto questo titolo:

Imperatori. Casari, Augusto, gloriosissimo post, devictos, hostes, Italiae, pace, restituta salutato, Casare, Ferdinando, fratre expulsis, iterum, Turcis, Africaque, perdomita, der. Med. Dur. Flor. P. perdomita,

Al canto de' Tornaquinci era una statua della Vittoria coll'ali, la quale aveva una palla in mano, e nella sua • basa erano scritte queste parole:

Victoria. Augusti.

Al canto de'Carnesecchi era una statua d'un Gigante che aveva in mano una pelle d'oro di montone, e nella basa aveva scritto:

> Jason. Argonautarum. dux advecto. e. Colchis. aureo. vellere adventui. tuo. gratulatur.

Al canto alla Paglia s'eran levati tutti i tetti di quelle botteghe che vi sono, ed era parata tutta quella facciata delle mura di panno d'arazzo, e sopra que panni era un fregio pieno d'armi e d'imprese di sua maestà cesarea. Sopra la porta del mezzo di Santa Maria del Fiore era un bellissimo festone con un finimento di due aquile, una a mano destra e l'altra a man manca con questo breve:

Diis. te. minore. quod. geris. imperas.

In sul canto di Via de' Martegli eran due figure di due donne le quali reggevano un appamondo, delle quali quella che era dal lato destro aveva in mano un serpente, e nella basa in sulla quale ella posava era scritto:

Prudentia. paravimus.

Ma quella ch'era dal lato sinistro aveva in mano una spada, e nella sua basa diceva:

Justitia, retinemus,

E sopra quella palla del mondo era un'aquila imperiale coll'ali aperte, e da ciascun de'lati aveva un breve, de'quali l'un diceva:

Ego. omnes. alites.

e l'altro diceva :

Cæsar, omnes, mortales,

In sulla piazza di San Giovannino era una figura d'una femmina la quale aveva nella man destra un ramo d'olivo, e sotto i piedi un monte di spoglie, e nella basa era scritto:

Erit. pax. in. virtute. tua.

Sopra la porta ch'entra nella loggia del palagio de'Medici erano scritte queste parole:

Ave. magne. hospes. auguste.

Con questo apparato dunque, e colla pompa di sopra detta, la quale era molto accresciuta dalle gentildonne, le quali per tutta la via per la quale sua maestà venne, erano riccamente adorne, alle finestre per vederla, e avevano in sulle finestre bellissimi tappeti, giunse lo imperadore a Santa Maria del Fiore, e scavalcato, entrò in chiesa, e si messe a fare orazione sotto a un cortinaggio di velluto pagonazzo, che perciò era stato posto dalla parte destra dell'altare, e al vano della cupola era tirato in sulle funi un bellissimo ottangoto di drappelloni. E poichè sua maestà ebbe fatto orazione tanto quanto le piacque, usci di chiesa e rimontò a cavallo, e se n'andò ad alloggiare al palagio de' Medici, e stette di poi in Firenze sette giorni, e mentrechè egli vi stette, andò quasi ogni giorno per la città diportandosi e veggendola, non menando seco molto gran com-

pagnia di gente. Il duca Alessandro, il quale in Napoli aveva scritto nelle risposte ch'egli aveva fatto all'accuse le quali i fuorusciti gli avevan poste dinanzi all'imperadore, che la città si contentava assai del governo suo, e che i cittadini l'amavan molto, permesse che ognuno, mentrechè Cesare era in Firenze, portasse l'armi, e fece in quel medesimo tempo una mostra della migliore e della meglio armata parte delle fanterie ch'egli aveva in sullo stato di Firenze, e (1) siccome quegli che, oltre la cagion predetta, era piuttosto sdegnato che altramente coll'imperadore, per le cagioni dette di sopra, volle dimostrargli in quella maniera, che da se stesso aveva forze bastevoli a difendersi lo stato, quando sua maestà avesse dato la sentenza in altro modo che in quello ch'ella l'aveva data. Nè si fece, mentrechè Cesare era in Firenze, cosa alcuna notabile.

Parti di poi sua maestà di Firenze a' quattro giorni di maggio, e la mattina cli'ella partì, andò innanzi alla partita sua a udir messa in San Lorenzo, e dopo messa andò a vedere quella maravigliosa sagrestia che fece in' quella chiesa Michelagnolo Buonarroti scultore fiorentino, il quale meritamente una delle luci della fiorentina gloria dir si puote; di poi montò a cavallo, e per la via di Pistoia e di Lucca se n'andò in Lombardia. per andar di poi ad assalir la Provenza. È da notare che sua maestà non lasciò in Firenze nè privilegio, nè memoria, nè segno alcuno d'essergli stato; nondimeno molt' altri imperadori che per lo passato sono stati in quella città, quando ella non era di tanta grandezza, nè di tanta bellezza e riputazione di quanta ella era allora, ed eglino non avevano tanto imperio quanto aveva Carlo V, le lasciarono molti privilegi e grandi; e questo dette manifesto indicio dello sdegno e dell'odio ch'egli avea colla città di Firenze; donde quando e' parti, il duca Alessandro l' accompagnò insino a' confini dello stato suo, di poi presa licenza da sua maestà se ne ritorno a Firenze, e comincio a mettersi in or-

<sup>1)</sup> Manca nell'E. C. questa congiunzione, che trovasi nell'E. di L. e nell'Es. Magliab.

dine per ricevere onorevolmente madama Margherita d'Austria di sopra detta, la quale dopo non molti giorni doveva di Napoli venirsene a Firenze a marito.

Venne adunque sua eccellenza a' trentuno di maggio dal poggio a Caiano a Firenze, là dove le andò incontra insino a San Donato in Polverosa tutta la nobiltà di Firenze a cavallo, e tutta bene addobbata, ed entrò in Firenze il giorno di sopra detto la sera a mezz'ora di notte, con assai doppieri accesi, sotto un ricchissimo baldacchino, il quale portarono quaranta giovani dei primi della città, tutti vestiti di raso chermisi, e se ne andò ad alloggiare dal convento de'frati di San Marco. nelle case d'Ottaviano de' Medici, e addi tredici di giuano udi in san Lorenzo la messa del congiunto insieme col duca suo marito, la qual fu cantata da messer Antonio Pucci cardinale di Santi Quattro e sommo penitenziere : e di poi che egli ebbero udita la messa, se ne vennero in compagnia del cardinale di sopra detto e del cardinal Cibo, e della viceregina di Napoli, vedova e donna già di don Carlo della Noia (4), la quale era venuta in sua compagnia, al palagio de' Medici, là dove era apprestato un bellissimo convito, al quale furono invitate tutte le più nobili donne, e tutti i primi maestrati e gentiluomini della città, e dopo desinare si ballo alquanto, di poi si recitò una commedia, e ultimamente si combatte un castello in sulla piazza di San Lorenzo, e la notte di poi ella n'andò a marito.

Papa Paolo, il quale sebbene avas forse caro che tra Cesare e'l re di Francia fosse guerra, e massimemente di la da' monti, voleva nondimeno dimostrare di proceeciare a suo potere, che tra loro seguisse pace e acteordo, mandò da Roma il cardinal Trivulzi at re di Francia, ed il cardinal Caracciolo all'imperadore, tutti due insieme per trattare l'accordo tra questi due gran principi, e intimare aucora il concilio per a Mantova; e questi cardinali tutti due insieme passarono ed alloggiarono in Firenze a' ventiquattro giorni di giugno. La fortuna la quale aveva sempreo in una maniora

the second secon

<sup>1)</sup> Francesca di Montbel, figlia di Giacomo conte di Entremonts

o in un' altra travagliato il duca Alessandro, non volle anche lasciargli godere intieramente senza qualche travaglio le nozze e la sua novella sposa, perciocchè ai diciotto giorni di luglio s' intese che alla Mirandola sotto il governo del conte Guido Rangone e del signore Cesare Fregoso, cran giunte un buon numero di fanterie soldate dal re di Francia, di maniera ch'il duca ebbe sospetto eli' elle non venissero a' danni suoi, perejocchè in quell' esercito eran molti fuorusciti fiorentini; onde ei mandò a' confini dello stato suo quella parte di fanterie e cavalli che giudicò a bastanza per difendere quei luoghi, e fece mandar bandi sotto gravissime pene per tutto il dominio, e massimamente per quella parte che confina colla Lombardia, che ognuno sgombrasse tutte le robe, è specialmente le vettovaglie, a' luoghi forti, per torre a' nimici ogni comodità di poter vivere alla eampagna. Pure dopo non molti giorni s'intese per cosa certa, che quell' esercito andava sopra Genova, avvisandosi di poterla pigliare sprovvedutamente. il che non successe loro; conciosiacosachè essendo eglino arrivati a quella città la notte de' due giorni di settembre, e avendole dato, siccome i soldati dicono, una battaglia di mano, nè avendo scale le quali fussono tanto lunghe, che bastassero a salir per quelle in sulle mura della città, ci furono ributtati indietro; perche essi il giorno di poi si partirono, quasi fuggendo, del Genovese, e se ne ritornarono senz' ordine verso la Mirandola, dove si dissolverono è sbandarono del tutto.

In questo medesimo tempo l'imperadore era passato in Provenza, ed aveva assatio la città di Marsilia, e non gli essendo il pigliarla succeduto, l'esercito imperiale, il quale era maggiore ed il prù gagliardo che Cesare avesse aveto giammai, da quello in fuore ch'ei condusse contro a' Turchi l'anno 1532 a Vienna, cominciò a patire assai delle case da vivere, perciocche il signore Anna di Memoransi (4), il quale era gran contestabile di Francia, aveva guastato tutto il paese intorno a Marsilia, è quasi tutta la Provenza, avendo fatto ardere tutti gli

<sup>1)</sup> Cioè Anna di Montmorency.

strami, e sgomberare a i luoghi forti tutte le vettovaglie, e rovinare i mulini e la maggior parte delle case, per ridurre in quella maniera l'oste dell'impéradore in un' ultima necessità di tutte le cose, siccome egli lo ridusse, di maniera che gli uomini di quell'esercito furon forzati a viver d'erbe e di frutte mature e acerbe, e finalmente d'ogn'altra cosa che potevano aver, buona o cattiva ch'ella si fosse; perchè gli cominciarono tante e si pestilenziose malattie, che in poco tempo uccisero la maggior parte di quell' esercito, e quegli che rimasero vivi per lo più erano gravemente ammalati; perchè. l'oste si dissolvè tutto, e ciascheduno andò là dove più gli piacque. Onde l'imperadore si ritirò a Genova con gran danno, e con perdita d'uomini, e non senza biasimo suo, perciocchè quell' impresa gli era stata contraddetta, come molto malagevole a riuscire, dalla maggior parte de' suoi più fedeli e più savi consiglieri e soldati.

Giunse dunque l'imperadore a Genova a' quattordiel giorni d'ottobre dell'anno 1536; e a' diciotto giorni del medesimo mese il duca Alessandro avendo inteso che sua maestà era giunta in Genova, si parti di Firenze, e andò a far riverenza all'imperadore, menando seco molti gentiluomini fiorentini, e fu raccolto da Cesare e veduto molto benignamente, e stette in Genova anpresso di quegli insino a' quindici giorni di novembre; nel qual giorno Cesare s'imbarcò, e per mare se ne ritornò in Ispagna: ed il duca dopo non molto tempo si parti di Genova, di maniera che l'ultimo giorno di novembre giunse in Firenze; onde s'era partita a' ventisei giorni del medesimo mese la viceregina di sopra detta, ch'era venuta in compagnia della duchessa; la quale, perciocchè il duca Alessandro la vezzeggiava assai, attendeva a viversi molto lietamente, non sapendo il cattivo fato il quale soprastava al marito, nè quanto breve dovea essere il tempo che gli dovea durare quello stato nel quale ella tanto si contentava.

filling (Beiter

## LIBRO QUINDICESIMO

-

## SOMMARIO

Ragguaglio della vita e costumi di Lorenzo de' Medici. Preparamento di Lorenzo de'Medici per ammazzare il duca Alessandro, Morte del duca Alessandro de' Medici. Lerenzo de' Medici parte di Firenze. Sue scuse per non aver sollevato il popolo dopo la morte del duca. Più ragioni perchè Lorenzo facesse questo omicidlo. Propostici di questa morte. Sei 6 concorsero alla morte del duca. Timore del cardinal Cibo di non esser manomesso dal popolo. Quello dicevano i frati di San Marco, e i Piagnoni, Concetti dell'animo del duca. I quarantotto si radunano, e non sono d'accordo. Cosimo de' Medici proposto per successore al duca morto. Ragunanza di nolte in casa Salviati, Ragioni del signor Cosimo date alla madre per la sua tenia. Il cardinal Cibo si fa promettere dal signor Cosimo quattro cose. Discorso del cardinale nella pratica de quarantotto. Palla Rucellai s'oppone generosamente all'elezione del signor Cosimo. Condizioni fermate nella pratica. Cosimo Medici eletto principe, e suo ringraajamento nel senato. Case de Medici saccheggiate. Pensieri di Francesco Guicciardini nell'elezione di Cosimo Medici. Primo titolo del signor Cosimo, e sue diligenze e ambascerie. Alessandro Vitelli s'impadronisce della fortezza con inganno. Il Vitelli promette tener la fortezza per il signor Cosimo, e poi l'esibisce all'imperadore. Causa dell'odio tra'l papa ed il morto duca Alessandre. Lorenzo de' Medici chiamato il nuovo Bruto toscano. Epigramma del Molza in sua lode, Traduzione del Varchi, I fuorusciti fanno gente per render la liberta a Firenze. Lettera di Pilippo Strozzi a' cardinali Salviati e Ridolfi. I tre cardinali

florentini vengono verso Firenze armati. Spagnuoli e Tedeschi in Toscana in aiuto di Cosimo de' Mcdici, I cardinali e i fuorusciti vanuo verso Firenze senza genti. Ministri di Cesare offeriscono aiuto al signor Cosimo, Brevi dei pana alto stato e al Vitelli. I cardinali fiorentini entrano in Firenze. Ingiuria e paura fatta al Cesano. Piero Vettori minacciato da un soldato. li cardinal Salviati va a licenziare le genti de' fuorusciti. I cardinali fiorentini son fatti partire di Firenze e dello stato. Bando per rimettere i fuorusciti, de'quali pochi ritornano. Eseguie al duca Alessandro, Qualità di Lelio Torelli da Fano, Bando di rubeilo dato a Lorenzo de' Medici, e sua taglia. Filippo de' Nerli si disgusta dello stato e va a Roma. Moti de'Pistolesi e loro uccisioni. Il duca Cosimo fa partire i cardinali e i fuorusciti deito stato. Offerte fatte dallo stato di Firenze a Filippo Strozzi e sua risposta. Pratiche de fuorusciti in Bologna. Lettere del re di Francia a Filippo Strozzi. Arrivo di Piero Strozzi in Bologna: Male parole di Piero Strozzi al padre. Trattato d'Achille del Bello di far rivolger Castracaro. Castracaro in sollevazione. Speranze de fuorusciti nel re di Francia. Il duca Cosimo solo governa lo stato. Natura de' Fiorentini. Sbanditi dal borgo a san Sepolera offeriscono la città a Piero Strozzi. Villa di Plinio dave si crede che fosse. Piero Strozzi con i fuorusciti s'incammina per sorprendere il borgo a san Sepolero. Il duca Cosimo è diligentissimo nello spiare gli andamenti de'fuorusciti. Provvisioni per difesa dei Borgo e d'Anghiari. I fuorusciti s'accostano al Borgo, e subito si partono. Situazione di Sestino. Piero Strozzi vuole entrare in Sestino ed è ributtato. Niccolò Strozzi morto e Ivo Biliotti ferito. I fuorusciti e la loro gente si shandano, Sollevazione del borgo a san Sepotero, Tumulte d'Anghiari. Piero Strozzi ritorna a Roma. Istorici scrivono moite volte ii falso, se non son presenti a'fatti. Giovanni de' Pazzi signore di Civitella.

Era venuta la notte destinata da' fati all'infelicissima marte del duca Alessandro, la quale fu tralle cinque que e le sei del sabato che precedette la Befania, il sesto giorna di gennaio (secondo il costume de' Fiorentini, i quali pigliano il giorno tosto che'l giorno è ile satto) dell'anno 4536, non avendo egli fornito ancera il veatesimosesto anno della sua vita; la qual morte

fo (perche se ne favellò e serisse diversamente) racconterò con maggior verità, avendola udita e da Lorenzo stesso nella villa di Paluello otto miglia vicina a Padova; e da Scoronconcolo medesimo nella casa degli Strozzi in Vinegia; da' quali soli, e non da altri si poteva, se mentire non volevano, il che a me non parve, la certezza di questo fatto sapere; il quale prima che io racconti, giudico esser ben fatto di ragionare alquanto della vita e costumi di lui.

Nacque Lorenzo in Firenze l'anno 1514 agli ventitrè di marzo, di Pierfrancesco di Lorenzo de' Medici, bisnipote di Lorenzo fratel di Cosimo, e di madonna Maria figliuola di Tommaso di Paolantonio Soderini. donna di rara prudenza e bontà, dalla quale, essendogli il padre morto a buon ora, fu con somma cura e diligenza allevato; ma non prima, imparato le prime ed umane lettere, le quali egli, che ingegnosissimo era, apparò con incredibile agevolezza, fu uscito di sotto la custodia della madre e del maestro, che cominciò a mostrare un animo irrequieto, insaziabile e desideroso di veder male, e poco appresso dietro la norma e disciplina di Filippo Strozzi, a farsi beffe apertamente di tutte le cose così divine come umane; e dimesticandosi più volentieri con persone basse, le quali non solo gli avessono rispetto, ma gli andassono a' versi, che con altri suoi pari, si cavava tutte le sue voglie, e massimamente nei casi d'amore, senza rispetto alcuno o di sesso, o d'età, o di condizione, e nel segreto, sebbene accarezzava fintamente tutti, non istimava nessuno: appetiva stranamente la gloria, e non lasciava tratto ne a dire ne a fare, onde credesse di potersi acquistar nome o di galante, o d'arguto; era scarzo della persona, e anzi mingherlino che no, e per questo se gli diceva Lorenzino; non rideva, ma ghignava, e tutto che egli tosto fosse più graziato che bello, avendo il viso bruno e maninconico, nondimeno fu nel fiore della sua età amato fuor di modo da papa Clemente, e contuttociò ebbe animo (secondochè disse egli stesso, poichè ebbe ucciso il duca Alessandro) di volerlo ammazzare. Condusse Francesco di Raffaello de' Medici, rivale del papa, giovane

di bonissime lettere e di grandissima speranza, a tale sterminio, che uscito quasi di sè, e divenuto il giuoco di tutta la corte di Roma, ne fu rimandato per minor

male, come mentecatto, a Firenze.

In questo tempo medesimo incorse nella disgrazia del papa e nell'odio di tutto 'l popolo romano per questa cagione: trovandosi una mattina nell'arco di Costantino e in altri luoghi di Roma molte figure antiche senza le loro teste, Clemente montò in tanta collera, che comandò (non pensando che fosse stato egli) che chiunche fosse colui che tagliate l'avesse, eccettuate solo il cardinal de' Medici, dovesse esser subitamente senz'altro processo appiccato per la gola; il qual cardinale andò a scusare al papa Lorenzo, come giovane e desideroso, secondo il costume de' loro maggiori, di cotali anticaglie, e con gran fatica potè raffrenar l'ira sua, chiamandolo l'infamia e'l vituperio della casa de' Medici (4). S'ebbe nondimeno a partir di Roma Lorenzo, ed ebbe due bandi pubblici, uno da i caporioni, che non potesse stare in Roma mai più, l'altro dal senatore, che chiunche l'uccidesse in Roma, non solo non dovesse esser punito, ma premiato; e messer Francesco Maria Molza, uomo di grand'eloquenza e giudicio nelle lettere greche, latine e toscane, gli fece un'orazion contra nell'Accademia Romana, trafiggendolo latinamente quanto seppe e potette il più.

Tornato Lorenzo a Firenze, si mise a corteggiare il duca Alessandro, e seppe con esso così ben fingere, e così bene si sottomesse al duca in tutule le cose e per tutti i modi, che gli dicde a credere ch'ei gli facesse la spia da dovero, tenendo simulatamente segrete pratiche co fuorusciti, ed ogni giorno mostrandogli lettere, or da questo ricevute, or da quell'altro di loro: e perchè si mostrava di vilissimo cuore, non volendo, non che portare o maneggiare armi, sentirle ricordare, il

<sup>1)</sup> L'impressione di Leida legge: e con gran fatica pole raffrenar la sua ira, la quale si acquetò solamente dimostrandoli che, amnazzandolo, l'infamia e il vituperio saria stato della Casa de Medici.

duca ne prendeva piacere, come di pusillanimo; e non tanto perchè egli studiava, quanto perchè andava molte volte solo, e pareva che non apprezzasse nè roba nè onori, lo chiamava il Filosofo, dove dagli altri che lo econoscevano era chiamato Lorenzaccio: favorivalo il duca in tutte le sue occorrenze, e specialmente contra il signor Cosimo suo secondo cugino, al quale egli portava odio smisurato, si perchè erano diversi, anzi contrari di natura e di costumi, e si per una lite, la quale gli aveva mossa di grandissima importanza il signor Cosimo, per cagione d'eredità de' loro maggiori.

Per le quali cose aveva il duca tanta sicurtà presa sopra Lorenzo, che non gli bastando di servirsche come di ruffiano, così colle donne religiose come colle secolari, o pulzelle o maritate o vedove, o nobili o ignobili, o giovani o attempate ch'elle si fossono, che lo ricercò ancora, che gli volesse condurre una sorella di sua madre da canto di padre (1), giovane di maravigliosa bellezza, ma non punto meno pudica che bella, la quale era moglie di Lionardo Ginori, ed abitava non guari lontana dall'uscio di dietro del palazzo de' Medici. Lorenzo, il quale non aspettava altro che una simile occasione, gli mostrò che vi sarebbe difficoltà; pure, che da lui non resterebbe, dicendo che alla fine fine tutte le donne erano donne, e tanto più che il marito si trovava in quel tempo, avendo mandato male di molta roba, nella città di Napoli in grandissimo disordine; e comechè di questo mai favellato nolle avesse, diceva al duca d'averlo fatto, e che la trovava molto dura: tuttavia che non resterebbe di subbillarla, tantochè la farebbe condescendere per ogni modo alle voglie loro; ed in quel mentre andava intertenendo, non meno di fatti che con parole, un Michele del Tavolaccino per soprannome Scoronconcolo, a cui aveva fatto riavere il bando del capo, nel quale per un omicidio da lui commesso era incorso, e spesse volte ragionando si doleva forte con esso lui, che un certo saccente di corte aveva tolto, senza cagione nessuna a uccellarlo, e prendersi giuoco

<sup>1)</sup> La Caterina Soderini.

de' fatti suoi; ma che al nome di Dio . . . .; alle qualt parole Scoronconcolo risentitosi subito, disse: Ditemi solo chi eali è, e lasciate poi fare a me, ch' e' non vi dară mai più noia; e venendo poi da lui, che si vedeva ogni giorno accarezzato e beneficato più, a sollecitar Lorenzo, che gli dovesse dire chi colui era, e non dubitasse di nulla, gli rispondeva: Oimé no, ch' egli è un façorito del duca. - Sia chi si voglia, soggiungeva Scoronconcolo, ed usando le parole, che sogliono avere in bocca cotali sgherri, diceva: Io l'ammazzerò se fosse Cristo. Onde Lorenzo udendo che il disegno gli riusciva, avendolo una mattina menato a desinare seco, come faceva spesso, ancorachè la madre ne gli dicesse male ed il proverbiasse, gli disse: « Orsù, da che tu me 'l prometti cost risolutamente, ed io son certo che tu non mi mancherai, come io non mancherò mai a te per tempo nessuno di tutto quello che io potrò, io son contento, ina mi voglio trovare anch'io, e acciò lo possiamo fare a man salva, vedrò di condurlo in luozo che non vi sia pericolo nessuno, e non dubito che mi riuscirà.»

E così parendoli che quella notte fosse il tempo, e tanto meglio perchè il signor Alessandro Vitelli si trovava a Città di Castello, favellò dopo cena nell'orecchio al duca, e gli disse che aveva finalmente con promissione di danari disposto la zia; perchè quando tempo gli paresse, se ne venisse solo e cautamente in camera sua, guardandosi molto bene che per l'onor della donna nessuno il vedesse ne entrare ne uscire, e che egli incontinente andrebbe per lei. Certa cosa è che il duca essendosi messo in dosso un robone di raso alla napoletana, foderato di zibellini, nel voler pigliare i guanti, ed essendovene di que' di maglia, come de' profumati. stette cosl un poco sopra di sè, e disse: Quali tolgo. quel da guerra, o quei da fare all'amore? e presi questi ultimi, usci fuori con quattro solamente, Giomo, l'Ungaro, il capitano Giustiniano da Cesena ed un credenziere chiamato Alessandro; e quando fu in su la piazza di San Marco, dov' era ito per non essere appostato, gli licenziò, dicendo che voleva esser solo, tutti, eccetto l'Ungaro, il quale si fermò dalla casa de' Sostegni, quasi

al dirimpetto di quella di Lorenzo, con ordine, che vedendo o entrare o uscire persona, non si dovesse muovere ne fare atto nessuno; ma egli, stato che fu quivi . un gran pezzo, se n'andò nella camera del duca, e addormentossi.

Arrivato il duca in camera di Lorenzo, nella quale ardeva un buon fuoco, si scinse la spada, e fussi gettato in sul letto, la quale spada prese subito Lorenzo, ed avvolta presto presto la cintura agli elsi, perchè non si potesse così tosto sguainare, glicle pose al capezzale, e detto che si riposasse, tirò a sè l'uscio, ch'era di quegli che si chiudono da per loro, ed andò via; e trovato Scoronconcolo, gli disse tutto lieto: Fratello, ora è il tempo: io ho racchiuso in camera mia quel mio nimico. che dorme. - Andianne, disse Scoronconcolo; e quando furono in sul pianerottolo della scala, Lorenzo se gli volse, e disse: Non guardar ch'egli sia amico del duca, attendi pure a menar le mani. - Così farò, rispose l'amico, sebbene egli fosse il duca. - Tu ti sei apposto, disse Lorenzo con lieta cera, egli non ci può fuggire delle mani, andian via. - Andiamo pure, disse Scoronconcolo. Lorenzo alzato il saliscendo, che ricadde giù e non s'aperse alla prima volta, entrò dentro, è disse: Signor, dormite voi? ed il dir queste parole, e l'averlo passato con una stoccata d'una mezza spada fuor fuora da una parte all'altra, fu tutt' uno. Questo eolpo fu per sè mortalissimo, perchè aveva, passando per le reni, forato quella tela ovvero pannicolo, che i Greci chiamano diafragma, ed i latini setto transverso (1). il quale quasi come una cintura divide il ventricolo di sopra, dove sono il cuore e gli altri membri spiritali, dal ventricolo di sotto, nel quale sono il fegato e l'altre membra della nutrizione e della generazione. Il duca, il quale o dormiva, o come se dormito avesse stava col viso volto in là, ricevuto così gran ferita, si voltolò su pel letto, e così voltolone s'usel dalla parte di dietro

<sup>1)</sup> È lezione della stampa di Leida; la Milanese si condusse da par suo dando ricetto alla mostruosa parola sottotraverso, che trovò a p. 590 dell'E. C.

per volersi fuggire verso l'uscio, facendosi scudo d'uno sgabello ch' egli aveva preso: ma Scoronconcolo gli tirò una coltellata di taglio in sul viso, e squarciandoli una tempia gli fesse gran parte della gota sinistra, e Lorenzo avendolo rispinto sul letto, ve lo teneva rovescio aggravandosegli con tutta la persona addosso; e perchè egli non potesse gridare, fatto sommesso del dito grosso e dell'indice della mano sinistra, gl'inforcò la bocca dicendo: Signore, non dubitate; allora il duca aiutandosi quanto poteva il più, gli prese co' denti il dito grosso, e lo stringeva con tanta rabbia, che Lorenzo cadutogli addosso, e non potendo menar la spada, ebbe a dire a Scoronconcolo che l'aiutasse, il quale correva e di qua e di là, e non potendo ferire Alessandro, che non ferisse prima o insiememente Lorenzo tenuto abbracciato strettamente da lui, cominciò a menar di punta tra le gambe di Lorenzo, ma non faccendo altro frutto che sforacchiare il saccone, misse mano a un coltello ch'egli aveva per sorte con esso seco, e ficcatolo nella gola al duca, andò tanto succhiellinando, che lo scannò. Diedegli poiche fu morto dell'altre ferite, per le quali versò tanto sangue, che allagò quasi tutta la camera: e fu notabil cosa che egli in tutto quel tempo che Lorenzo lo tenne sotto, e che vedeva Scoronconcolo aggirarsi e frugare per ammazzarlo, mai nè si dolse nè si raccomandò, nè mai gli lasciò quel dito ch'egli gli teneva rabbiosamente afferrato co'denti. Era il duca, poichè fu morto, sdrucciolato in terra, ma essi lo ricolsero tutto imbrodolato di sangue, e postolo in sul letto, lo ricuoprirono col padiglione, col quale si era turato egli stesso prima che s'addormentasse, o facesse le viste di dormire; il che pensano alcuni che fosse fatto da lui artatamente, perchè conoscendosi mal atto a fare i convenevoli, e sappiendo che la Caterina, la quale egli aspettava, era leggiadra favellatrice, voleva fuggire in quel modo d'avere a fare con esso lei le belle parole. Lorenzo, poichè ebbe assettato il duca, non tanto per vedere se erano stati sentiti, quanto per ricriarsi un poco e riaver gli spiriti, sentendosi tutto stracco e

affannato per la fatica durata, si fece a una delle si-

nestre che rispondono sopra la via Larga. Erasi sentito da quei di casa, ed in particolare da madonna Maria madre del signor Cosimo, alcun romore e calpestio di piedi; ma nessuno s'era mosso, perchè Lorenzo a questo fine aveva usato più tempo innanzi menare in quella stessa camera dimolte brigate, e come fanno i baioni, quasi si azzuffasser da vero, correr di qua, di là, gridando: dagli, ammazzalo, traditore, tu m'hai morto, ed altre voci somiglianti. Lorenzo, riposato ch' egli fu, si fece chiamare a Scoronconcolo un suo ragazzo cognominato il Freccia, e gli fece vedere il corpo morto, il quale egli con gran maraviglia riconobbe e fu per gridare. A qual fine Lorenzo si facesse questo non mi disse egli, nè io me lo posso per me indovinare: parmi bene, che da quel punto ch'egli ebbe morto il duca Alessandro, infinochè fu morto egli dopo tant'anni in Vinegia, non solo non gli succedesse mai (che che se ne fosse la cagione) cosa nessuna prosperamente, ma ancora, che egli non ne facesse alcuna che bene stesse.

Egli, fattosi dare alcuni pochi danari da Francesco Zeffi suo come maestro di casa, il quale allora in contanti non se ne trovava più, portandosene la chiave della camera seco, s'uscì di casa con Scoronconcolo e col Freccia, e avuta dal vescovo de' Marzi la licenza delle cavalle delle poste, sotto colore di volersene andare alla sua villa di Cafaggiuolo per vedere Giuliano suo minor fratello, il quale, secondochè fingeva egli che li avessono scritto, si trovava per alcuni grandissimi dolori colici in fine di morte, se ne andò dirittamente a Bologna, dove si medicò quel dito, il quale rimase segnato per sempre, e a messer Salvestro Aldobrandini, il quale era giudice del Torrone, raccontò tutto il fatto; ma egli, pensando che fosse qualche finzione, nol volle credere, e si stette con grand' imprudenza senza fare o dire altro, infinochè arrivò quivi per le poste il cavalier dei Marsili, il quale stando col duca, s'era messo con alcuni altri a correr dietro a Lorenzo. che arrivò a Vinegia il lunedi notte, e con gran fatica fece credere a Clippo, che sotto a quella chiave la qual gli porgeva, era rimasto racchiuso il duca Alessandro

sgozzato e morto di più ferite. Finalmente Filippo credendolo l'abbracciò, e chiamatolo il lor Bruto, gli promisse che farebbe che Piero e Ruberto suoi figliuoli prenderebbono per moglie le due sue sorelle, le quali nel vero, e massimamente la maggiore (4), ch'era stata maritata ad Alamanno d'Averardo Salviati, oltra l'eccessiva bellezza, avevano ed hanno tutto quello che a gentilissime donne loro pari si richiedeva; e confortello ( avendoli Bindo Altuiti, marito d'una sua zia, mandato per le poste cinquecento ducati) a deversene andare per sua maggior sicurtà, secondochè diceva egli, alla Mirandola; ma, sceondochè fu interpetrato da altri, per levarselo non solamente dinanzi, ma d'addosso: e subito essendosi disarmato, e avendo scritto con partecipazione dell' orator di Francia al cardinal Salviati e a Ridolfi tutto quello che gli aveva raccontato Lorenzo se n'andò difilato a Bologna.

Seusavasi Lorenzo con tre cagioni, dicendo primieramente, ch'era stato alle case di più cittadini popolari a ma dove era stato non udito, e dove non creduto; secondariamente, aveva lasciato in commessione al Zeffo, che la mattina di huon'ora, aperta la camera, andasse a trovar Giulian Capponi e più altri cittadini amatori della libertà, e dicesse loro quello che ci avesse trevato dentro; terzamente, che Scoronconcolo non rifinava di stimolarlo dicendogli a ogni poco: Salvianci, salvianci, chè noi abbiamo fatto pur troppo: come se non avesse potuto, poiche non voleva rimanere in Firenze, come doveva, far portare il corpo morto, o la testa, se non fuori, almeno sulle finestre. Ma egli è certo, che come nessuna congiura non fu mai ne meglio pensata innanzi al fatto, nè più securamente eseguita sul fatto, così nessuna non fu mai peggio maneggiata nè più vilmente dopo il fatto, nè dalla qual riuscissero effetti più contrari e più nocivi al facitor di essa, e più prosperi e profittevoli a'suoi nimici, il primo de' quali era senz'alcun dubbio, per le ragioni raccontate di sopra, il signor Cosimo.

<sup>1)</sup> Maddalena, che la poi sposa di Kuberto; e Piero sposo la Laudomina.

lo non voglio disputare se quest'atto fu crudele o pietoso, commendabile o biasimevole, conciosiacosache nessuno può sciogliere questo dubbio, e darne verace sentenza, il qual non sappia da qual cagione e a che fine fosse mosso Lorenzo: se egli si mosse a così gran rischio per dover perder non pur lo stato di Firenze. il quale, morendo il duca senza legittimi figliuoli, ricadeva a lui, ma ancora la vita, solamente per liberar la patria dal tiranno, come egli affermava, e renderle la sua libertà; io per me crederrei che nessuna loda se gli potesse dare tanto alta, la qual non fosse bassa, nè così gran premio, che non fosse minore del suo merito: non arei già voluto ch'egli, se poteva far di meno, avesse tirato la provvisione da lui, come dicono che faceva. Ma vogliono alcuni, che non fosse mosso da altro che dall'esser egli per sua natura di mala mente e di mal animo. Altri dicono ch' egli si messe a cotanto pericolo, per iscancellare quell'ignominia che da i due bandi datigli in Roma, e dall' orazione fattagli contra dal Molza, seguita gli era; oltrachè si vergognava d'aver maritata si gentile e virtuosa sorella a un nobile e ricchissimo, ma privato de' migliori sentimenti, e per conseguente inettissimo a tutte le cose. Ne mancano di quegli i quali affermano , lui non aver avuto rignardo ad alcuna delle cose dette : ma essere stato spinto da desiderio intensissimo di farsi immortale, del quale egli era arso incredibilmente sempre; oltra l' essere egli nato per madre de Soderini, e per padre, di coloro i quali erano stati tanto pemici a Piero di Lorenzo, e tanto amici del popolo, che presa l'arme del comune, e mutando il nome del casato, si eran fatti chiamare, non de' Medici, ma de' Popolania lo per me non credo che nessuna di queste cagioni sola e separata dall' altre, ma tutte insieme avessero forza di condurlo a così, non so se pia, o empia, ma certo terribile e risoluta deliberazione. So bene per bocca sua propria, ch'egli ebbe in pensiero di volerlo ammazzare in Mercato Nuovo col suo pugnale medesimo, perchè rare volte cavalcava il duca, che egli non se'l facesse montare in groppa; ma rispetto alla guardia che sempre l'accompagnava, dubitò del successo, e forse temette di non potersi salvare, e sopravivere alla gloria sua, come egli desiderava: ed una notte fu tentato di dargli la pinta a terra d' un muro, ma ebbe paura o ehe egli non morisse, o che pure morendo, non si credesse lui esser caduto da sè.

Nè voglio lasciar di dire che gli fu predetto e pro-nosticato più volte, e per via di sogni, come da un paggio da Perugia, il quale era infermo, e per arte di astrologia, come da maestro Giuliano del Carmine, il quale fece la sua natività (benchè costui, secondo l'usanza di cotali astrologi, andava indovinando più quello ch'egli pensava che dovesse piacere al principe, che quello che fosse la verità), non solo ch'egli sarebbe ammazzato, ma scannato; e scannato, chi diceva il proprio nome, da Lorenzo de'Medici, e chi lo descriveva, come fece Giovandomenico dal Bucine, chiamato il Greco, e figurandolo in modo, che si conosceva espressamente che intendevano di lui. Scrissegli ancora di Roma madonna Lucrezia Salviati, la più veneranda matrona chevivesse, che si dovesse aver cura da un tale, dipignendo Lorenzo; e Madonna Maria sua figliuola, dimandata dal duca, perchè ella voleva si gran male a Lorenzo, rispose : Perchè io so ch' egli ha in animo d'ammazzarvi, ed ammazzeravvi; alle quali parole il signor Cosimo suo figliuolo, che le stava dietro; fece cenni al duca che la dovesse scusare come troppo affezionata: ma egli (1), o tirato da' fati, como si può credere, o perchè, sebbene non si fidava di Lorenzo, non però ne temeva, considerato la gagliardia sua e la debolezza di lui; perchè fu verissimo, che calandolo un tratto amendue da un muro, Giomo, che quanto da prima l'aveva favorito, tanto nell'ultimo se l' era recato a noia, disse: Deh, signore, lasciatemi tagliare la fune, e leviancelo dinanzi, alle quali parole

Si vuol qui notare che andremo alla fine del periodo senza aver trovato la proposizione principale di cui questo egli esser dovrebbe soggetto, cio le parole: si rise di questi accertimenti, o simili.

rispose il duca: No, io non coglio, ma egli l'appiecherebbe bene a me se potesse: fii anche verissimo, che quando il duca fu tornato da Napoli, ser Maurizio gli disse: Se vostra eccellenza mi vuol concedere ch' io disamini il Filosofo, egli mi dà il cuore di trocare chi le involò il suo giaco; ed egli disse: che, vorresti tu collarlo? o vanne, va, e lascialo stare. Per tutte queste cose fu tenuto in Firenze, ed altrove, la sua morte esser. stata fatale: nè mancarono uomini ghiribiziosi; i quali con vanissima, ed anco non del tutto vera o currosità, o superstizione, osservarono nella sua morte esser concorso sei 6, cioè lui essere stato ucciso l'anno 4536, avendo 26 anni, a' sei del mese, alle 6 ore di notte, con 6 ferite, avendo regnato 6 anni (4).

La domenica mattina non comparendo il duca in luogo veruno, Giomo e l' Unghero cominciarono a dubitare, e conferito tutto quello che ne sapevano al cardinal Cibo, egli si turbò forte, e sospettò di quello che era. Poi inteso dal vescovo come aveva fatto dar le poste e le chiavi delle porte a Lorenzo, lo tenne per fermo, e tutto impallidito mandò per messer Francesco Campana, e, dopo qualche consulta, entrò loro tapta. paura addosso, che non ebbero ardire di fare aprir la camera e certificarsi, per tema che non si levasse tumulto: e di vero trovandosi disarmati, e un popolo nimicissimo, il quale, avvengachè non avesse arme, era bastante a cacciarneli colle spade sole e co' sassi, avevano grandissima ragione di temere : nientedimanco scrisse il cardinale a Pisa, ed ordino che il signor Lorenzo suo fratello si trasferisse là subito con più gente che poteva, il che egli fecc : serissero a lacopo de' Medici commessario delle bande, il quale si trovava in Arezzo, che stesse provvisto e facesse buona guardia : scrissero ancora pure in nome di sua eccellenza al capitano della Banda di Mugello, come più amica, che la conducesse subitamente in Firenze: mandarono con grandissima diligenza un corriere al signor Alessandro Vitelli significandoli che per caso importantissimo partisse subito da Città

<sup>1)</sup> L'E. di L. aggiugne: e di più la feria sesta ch' è il Sabata,

di Castello, o donde fosse, e se ne vénisse con maggior celerità che potesse alla città (4); e brievemente; non manearono di diligenza nessuna. E per tenere occupati gli animi, che non pensassino ad alcuna novità, fecero metter la rena dinanzi al palazzo, ed appiecar la chintana con un cerchio da botte pieno di doni, quast il duca dovesse quel giorno immascherarsi, come spesse volte soleva fare, ed a cittadini che secondo l'usanza venivano a corte per vicitarlo e fargli riverenza, rispondevano tutti licti e festanti nel viso, che sua eccellenza avendo, come è il costume in cotal vigilia, giuocato tutta la notte, si riposava.

Aveva il Zeffo eseguito in qualche parte la commissione; ma non fu alcuno il quale o il credesse, o se il credeva, avesse ardire o di scoprirse, o di palesarlo ad altrui, temendo eiascuno non questa fosse un'invenzione, o del duca, per veder dove gli trovava, o di Lorenzo, per fargli mal capitare. Furono ricercati del parer loro, in caso che 'l duca non si trovasse, messer Francesco Guicciardini, Ruberto Acciaiuoli, Matteo Strozzi e Francesco Vettori, i quali, dubitando ancor essi che questa non fosse una tenta, risposero che si cercasse prima del duca, e poi si consultasse. Venuta la sera, fecero segretissimamente aprir la camera, e trovato, come s'erano pensati, il duca morto, lo portarono di nascoso rinvolto in un tappeto in San Giovannino, e poi nella sagrestia vecchia di San Lorenzo; e mancato loro ogni speranza, perchè insino allora avevano pensato, come gli uomini in simili casi ingannano volentieri se medesimi, poter essere ch'egli in alcun monasterio, come talvolta era usato di fare, racchiuso si fosse, si ristrinsero insieme in una soffitta del cardinale, e dubitando che il nonelo tratto tratto non si levasse, e gli occidesse tutti, si risolvettero di chiamare la mattina seguente la pratica, ed intanto mandarono con gran fretta Bernardo Giusti a sollecitare la venuta del signor Alessandro; il quale arrivò in Firenze il lunedi mattina con forse cento soldati assai

<sup>1)</sup> Abbiamo seguito l' E. di L.; la Citata legge: con maggior ce-

male in arnese, della banda di Montevarchi e di quella di Feghine, tutto sbigottito; ma trovato contro la sua opinione le cose quietissime, e veduto che i cittadini l'andavano a trovare e raccomandargli la città, riprese animo, e cominciò a negoziare col cardinale e cogli altri di corte, e con quella parte di Palleschi, che conosceva essere amica della parte de' Medici.

Dicevasi questo lunedi mattina per tutto Firenze, il duca essere stato seannato e morto da Lorenzo de'Medici, e se ne rallegrava universalmente ciascuno, ma nessuno si muoveva, o perchè non aveva arme, o perchè sebbene ognuno il diceva, molti, non l'avendo nessuno veduto morto, nol credevano, anzi pensavano che questa. come s'è detto già due volte, fosse una cicatrice (1) per tentare gli animi de'cittadini e del popolo, e, quello che a me pare più verisimile, non vi erano capi; perchè i più o prudenti o feroci erano stati, come di sopra si disse. confinati. Si facevano bene dimolti cerchiellini e capannelle su per la piazza, e ognuno diceva il parer suo liberamente, e quasi non ci fosse più duhitazione nessuna, si ragionava di riaprire il consiglio, e chi fosse abile a esser creato gonfaloniere, o a vita, o per tempo. e quali coloro fossero, i quali dovessero essere per gli loro meriti o demeriti, o premiati o puniti, e per le case ancora si facevano delle ragunate a chetichegli, e si dicevano diverse cose, sceondo la diversità degli umori. A una incredibile confusione di tutte le cose, tra letizia e dolore, speranza e timore, s'aggiunse che i frati di San Marco e la parte piagnona, tosto che fu chiarito il duca esser morto, si risenti tutta, e pieni di baldanta andavano dicendo a chiunche riscontravano, non solo per le chiese, ma per le vie; Questo esser quello, che

<sup>4)</sup> Così altrove disse: Credevano alcuni, che questa fosse, come colparaineta esi favetta, indi cicatifici. E gli Editori di Leida nobi tennero altora il passo a questa incusione; se hoù che, faisandole l'attesta di lingua corrette datole dal Varchi, gli fecre direcome colparamente si fusciliona. Qui poi, o penitii, o smeunorai, le danno a dirittura il ostratio, e vingarbano cicatata, quella voce cioè che prima lor venne; perche clascuno può con animo sicuro metterè ad una misura la fedelti loro ed il sentino.

spirato da Dia aveva tant anni imanzi predetto il Frate; e che si conoscerebbono ora e adempirebbono le sue verissime profezie; e che Firenze non solo ricupererebbe la sua antica libertà, ma la si goderebbe in eterno con tutte quelle gracie e felicità che al popolo fiorentino erano state da Dio per la bocca di lui profetate e promesse; e trovavano molti i quali per semplicità le credevano, e molti che per astuzia facevano le viste di crederle.

Ragionavasi della vita e costumi d'Alessandro per tutta la città, ma diversamente, secondo la diversità delle passioni di coloro i quali erano stati o ingiuriati o beneficati da lui. lo, dovendosi credere più a' fatti che alle parole, avendo scritto di sopra tutte l'azioni sue sinceramente, lascerò che ognuno ne giudichi a senno suo; non voglio già lasciare tre concetti e proponimenti ch'egli avea nell'animo, d'infinita utilità a tutta la dizione fiorentina. Il primo de' quali era, ch'egli voleva che tutti gli strumenti pubblici e scritte private non si potessero nè rogare nè scrivere, se non in lingua volgare, acciocchè ognuno gli potesse intendere, essendosi trovato per esperienza, che l'ignoranza de'notai, e talvolta la cattività, era di grandissimi danni cagione, senza che nessuno o accorgersene potesse, o rimediarvi; parendoli strana cosa e da dover essere ammendata, che mai in Firenze non s'era fatto testamento nessuno da persona alcuna, eziandio da i dottori medesimi, nè con tante cautele, ne così solenne, che non vi si fosse dubitato sopra e piatito. Il secondo, che egli non voleva che a libro nessuno o di mercante o d'altri si prestasse fede, se appiè della partita non vi fosse sottoscritto il debitore, o, non sapendo egli scrivere, altri per lui di consentimento suo: giudicando cosa molto pericolosa, che ognuno potessé scrivere in su'suoi libri, senza esser veduto da persona, tutto quello che bene gli mettesse, e nel modo che più gli piacesse, essendosi ritrovati alcuni che avevano, parte scritto partite false, e parte riscosso le vere due volte, prima da propri debitori, e poi dopo la morte loro dagli eredi. Il terzo era, che chiunque pretendesse per qualche cagione azione alcuna sopra beni immobili, dovesse fra tanto tempo averlo notificato, perche voleva

che a qualunque avesse posseduto o poderi o case tantotempo, non potesse esserne più molestato; avendo conosciuto che pochissimi sono quelli a Firenze, e forse nessuno, i quali abbiano cos'alcuna la qual sia totalmente loro, e la possano vendere legittimamente, rispetto a doti, o fidecommissi, o altre obbligazioni, senza promettere l'evizione, o d'avere a rinvestire i danari. Se queste cose eran vere, com'elle si dicevano, a me pare che sopportasse la spesa, per utilità pubblica, che Lorenzo lasciasse vivere il duca, o almeno si fosse indugiato tanto a ucciderlo, ch'egli l'avesse pubblicate e mandate ad effetto: e so bene anch'io, che in tutte le cose nascono e vi son fatte nascere delle difficoltà e de' pericoli; ma i principi, quando vogliono, possono assai così nel bene come nel male; ed i minori mali, se non son veramente, s'hanno nondimeno a pigliare in luogo di

Ma per tornare donde partii, stava ognun sospeso aspettando quello che i quarantotto, i quali chiamati da i mazzieri, s' erano nella sala di sopra del palazzo de' Medici, dove abitava il cardinale, ragunati, deliberassono. Ma eglino essendo di quarantotto pareri, convenivano in questo solo, di non volere il consiglio grande; e perchè erano sazi ancora del duca, se non fosse stata la paura che avevano incredibile dentro del popolo, e fuora degli usciti, mai accordati a cosa alcuna non-si sarebbono. Domenico Canigiani propose che in luogo del duca morto si dovesse sostituire il signor Giulio suo figliuolo naturale; ma nessuno fu che non facesse o bocca da ridere, o sembiante pieno di sdegno, perchè oltrache non aveva ancora cinque anni passati, si sapeva che questa sarebbe stata la voglia del cardinale, come quegli che sperava di doverne esser tutore, è governar la città lunghissimo tempo; e si pensava che Domenico avesse ciò fatto o persuaso da lui, o per gratificarselo, sappiendo che egli gli faceva piacere. Fu dopo costui proposto il signor Cosimo de'Medici, il quale non sappiendo nulla di queste cose, si trovava nel Mugello lontano da Firenze quindici miglia, nella sua villa di Trebbio. A questa proposta si risentirono tutti

e guardandosi in viso l' un l'altro, pareva che fussino per doverlo accettare, sapendo ciascuno, che essendo egli dopo Lorenzo il più prossimo, a lui toccava, anzi era ricaduto il principato, secondo la dichiarazione dell'imperadore, Ma Palla Rucellai, seuz'alcun dubbio in favore di Filippo Strozzi, al quale era obbligato, s' oppose gagliardissimamente, dicendo che, essendo fuora tanti cittadini e tali, non gli pareva che si dovesse deliberare di cosa alcuna, non che di questa la quale era di così grand' importanza, e che, quanto a lui, mai senza loro non ne vincerebbe nessuna. Parve questa sentenza molto fuora di proposito, e da dover partorirtutto 'l contrario di quello che da loro si cercava; onde fu parte avvertito, e parte leggiermente ripreso, così da Francesco Guicciardini, come da Francesco Vettorio ma stando egli pertinace, e rispondendo a tutti, si scompigliò la pratica di maniera, che non si conchiuse altro se non che fu data per tre di pienissima autorità al cardinale di poter governare le faccende occorrenti ad arbitrio suo, ed egli l'accettò con protestazione nondimeno, che si dovesse spedire a Roma per la licenza e confermazione del pontefice; il che si fece incontanente per un cavallaro a posta indiritto ad Antonio Guiducci; che risedeva quivi come agente ed oratore del duca.

Non era piaciuta questa deliberazione nè all' universale nè a' particolari; anzi era stata cagione che molti cittadini, non si fidando nè della poca sufficienza del cardinale, nè della troppa del signore Alessandro, comineiarono a ristringersi insieme, e pensare a'casi loro e'della città: ed in camera d'Alamanno d' l'acopo Salviàti si ragunarono di notte più volte Alamanno de' Pazzi, Pandolfo Martegli, Filippo Mannelli, detto Barbuglia, Antonio Niccolini, chiamato Capecchio, Batista Venturi; maestro Bartolommeo Rontini e alcuni altri; dove Bertoldo Corsini il quale era provveditore della fortezza, e aveva le chiavi in mano di tutte le munizioni, proferse loro in favore della libertà prontissimamente quant'armi e tutto quello che volevano; e non è dubbio che mediante costui arcbbono potuto fare assai, così di bene

come di male; ma ad Alamanno, come persona vacante a' suoi piaceri, e non curante delle cose dello stato, e forse (come si disse poi) non si fidando di Bertoldo, il quale però andava di bello, basto che si stesse ad aspettare il successo delle cose; e massimamente poichè s'intese essere stato proposto tra i quarantotto il signor Cosimo suo nipote. Ed era la cosa a tal condotta. che essendosi romoreggiato alquanto, i più minuti artefici; quando passava dalle botteghe loro alcuno de' più grossi cittadini, o persona di conto, battendo i loro strumenti su per le tavole, dicevan forte: Se non sapete o non potete far voi, chiamate noi, che faremo; di maniera che il Guicciardino, il quale senza dubbio era il capo di tutti i Palleschi, ma più il cardinale, e tutti i cortigiani tremavano di paura, nè v'era alcuno, il quale non pensasse in che modo potesse fare a uscir di Firenze, e salvarsi, stando le porte non solamente serrate, ma diligentemente guardate.

-Mentrechè a levare il tumulto altro non mancava che uno il quale incominciasse, giunse in Firenze con non molta compagnia il signor Cosimo, avvisato segretamente dagli amici, e chiamato palesemente da più cittadini, il quale, per esser nato del signor Giovanni, e per aver grazioso asperto, e per essersi dimostrato sempre pacifico e di bonissima mente, non si potrebbe nè dire ne credere con qual maraviglia lo riguardavano i popoli, e con quanta affezione gli desideravano e auguravano il principato, ed egli con viso nè lieto nè mesto procedeva oltre, e con una certa maestà reale pareva piuttosto che meritasse l'imperio, che lo volesse: ne fu si tosto scavaleato, ch' egli andò a visitare il cardinale, e prima si dolse con sua signoria reverendissima della morte del duca, e poi con buon modo, o per sua prudenza naturale, o istrutto da altri, offerendole tutto quello che poteva, disse che come buon figliuolo era venuto per ubbidirla, prontissimo a metter non selo la roba, ma ancora, quando bisognasse, la vita in be-nefizio della sua patria, e per la salute de' suoi città-dini. Il cardinale avendo conosciuto per la pratica della mattina, e per quello che non solo si mormorava, ma

si macchinava contro a lui e contro il Vitello, che non poteva colorire i disegni suoi, e che i principali dei quarantotto erano volti e inclinati al favore di Cosimo, faccendo dell'altrui voglia suo piacere, s' era gettato anchi egli da quella parte, e però abbracciatolo teneramente e con lieto volto, gli disse che stesse di buona voglia, e con certa speranza che da lui non resterebbe ch'egli non fosse eletto in luogo d'Alessandro, ma che questo bisognava tacere, a voler che riuseisse.

La venuta e presenza di questo giovanetto, vicitato con grandissimo concorso e favorito da tutti gli amici e soldati vecchi del padre, cagionò che 'l Guicciardino e gli altri capi, preso maggiore ardire, per non dar tempo a' fuorusciti, fecero una pratica segretissima a sei ore di notte col cardinale e col Vitello, e conchiusero che la inattina seguente si ragunassero alla medesima ora nel medesimo luogo i quarantotto, e si creasse per ogni modo, quando bene bisognasse adoperar la forza, il signor Cosimo, non duca, ma capo della repubblica fiorentina, con alcunc condizioni come si dirà: ed ordinato quello che s' avea a fare, si partirono. Venuta la mattina, ch' era martedi, il popolo stava tutto sollevato, ed i cittadini che aspiravano alla libertà molto confusi e malcontenti, dubitando che il cardinale ed il Vitello non volessono fare un duca a lor modo, perchè si vedeva preso e guardato da' soldati, non solo il palazzo, ma i canti e tutte le bocche della via Larga, ed anco si disse poi, che il Vitello, o per iscalzarlo, come si dice, o per altra cagione, aveva ragionato con Ottaviano de'Medici di far duca lui : ma egli, il quale nel vero era stato sempre fedele, dubitando forse di non esser tentato o per altra cagione, rispose che ciò non toccava a lui, il quale non cra del ceppo nè di Cosimo Vecchio, nè di Lorenzo suo fratello. Mentreche penavano a ragunarsi i quarantotto, il cardinale mandò a dire a Cosimo che venisse, che l'aspettava in palazzo; ma la madre tencrissima di sua natura, e non avendo più che lui, veggendo tant'arme e tanto popolo, cominciò, ancorache fosse di grand' animo, a confortare e pregare il figliuolo che non volesse andare, mostrandogli

quant'eran dubbie le cose, ed a quai pericoli si sottentrasse. Ma egli, il quale infin allora, o prudentemente eclando, o astutamente dissimulando l'animo suo, aveva a molti, che l'esortavano instantissimamente a non si lasciare useir si grand'occasione delle mani, risposto sempre modestissimamente, che si contentava di quella fortuna che gli aveva lasciata suo padre, tanto che alcuni non conoscendo l'arte, e vedendolo tanto freddo, avevano preso ardimento di riprenderlo come mogio, e lontano da quell'ardore degli spiriti paterni, si volse con umile alterezza alla madre, e tutto riverente le disse queste, o altre somi-

glianti parole:

« Quanto più son dubbie le fortune di questa oggi. miserrima città, ed i pericoli a i quali io son chiamato. maggiori e più evidenti, tanto son io disposto, e d'aiutar quella più francamente, per quanto da me si potrà, e di sottomettermi a questi più volentieri, ricordandomi sì d'aver auto per padre il signor Giovanni, a eui nessuno pericolo, per grandissimo ch'egli fosse, non potè mai far paura, e d'aver per madre la figliuola d'Iacopo Salviati e di madonna Lucrezia di Lorenzo Vecchio de' Medici, la quale altro mai ricordato non m'ha, se non che io, temendo e onorando Dio sopra tutte le cose, m'ingegni quant'io sappia e possa il più, di giovar sempre ed in tutti i modi a tutti i mortali; e si per aver letto appresso gravissimi scrittori, e udito più volte da giudizi (1) sapientissimi, in questo mondo non potersi far cosa nessuna, la quale nè sia più accetta a Dio, nè più giovevole agli nomini, elle meritar bene della patria, e soccorrere e sovvenire alle bisogne ed alle miserie de' suoi cittadini. Ed anco, per vero dire, dubito, anzi mi pare esser certo, che se io quello fuggissi che gli altri vanno cercando, e che mi viene di ragione e per l'ordine del deereto di Carlo V, il maggiore imperador cristiano che mai fosse, la vostra non sarebbe

<sup>4)</sup> Giudizio pigliasi qui per l'Uomo medesimo che abbia giudizio, cicè senno o prudenza. Il che vorrebbe esser notato nel Vocabolario dacchè vi si registra il somigliante uso della voce Cervello. Ma non cerchisi l'esempio nell'Ed. di Leida, dove quei sapientissimi giudizi sostituirono uomini.

chiamata prudenza, ma pusillanimità, e la mia (1) modestia, ma dappocaggine; conciosiacosachè come non si devono cercare con mal'arti, così non son da dover essere dispregiate le signorie, quando legittimamente & con giusto titolo offerte ci sono; anzi opererebbe contro a i precetti così divini come umani, chiunche per qualunche cagione facendo altramente, lasciasse o perviltà, o per fuggir brighe, quello che per buona dirittura se li conviene. Laonde io, colla grazia del Signore de' signori, e con buona licenza di voi, carissima ed onoratissima madre mia, alla quale io ho ubbidito ed ubbidirò sempre, andrò con lieto viso e con forte animo a veder quello che di me disponessero i cieli quando voi mi partoriste, rendendovi certa che, quia lunque caso seguire me ne debbia, io mostrerrò d'averavuto più a cuore la salute pubblica e la contentezza universale, che a cura la grandezza privata e l'esaltazione mia particolare ».

Non fu prima arrivato Cosimo dal cardinale, ch'egli lo tirò da sè e lui nel verone che riguarda in sulla piaza di San Lorcazo, e con molte buone parole gli fece agevolissimamente promettere che, in caso ch'egli fosse eletto principe, osserverebbe giusta sua possa ques ste quattro cose: Fare indiferentemente giustizia; non si levar dall' autorità di Carlo V; vendicar la morte del duca Alessandro; e trattor bene il signor Giulio e la signora Giulio suoi figliuoli naturali. Le quali promesse osservò poi il duca Cosimo, come si vedra poi di mano in mano ne libri seguenti, compiutissimamente tutte. Il cardinale, lasciatolo quivi solo a passeggiare, entrò nella pratica, e servendosi per principio di quet dito versi di Virgilio del sesto libro dell' Eneida, comimerò come gli era stato insegnato:

Primo avulso non deficit alter Aureus, et simili frondescit virga metallo;

poi seguitando soggiunse:

<sup>1)</sup> Il Cambiagi corregge: e la mia non modestia; ma chi faccia la debita posa tra mia e modestia, fa benissimo sottintendere le parole non sarebbe chiamata,

· Sanno molto bene le signorie vostre, nobilissimi e prudentissimi senatori; in qual pena e in quanto pregiudicio cadreste voi e tutta questa città, se al decreto si contraffacesse di Cesare : laonde io non potendo per la moltiplicazione delle varie faccende, nè volendo senza il consentimento del pontefice usare l'autorità dalle prestanze vostre liberamente e liberalmente concedutami, le conforto e le consiglio, le prego e se posso le gravo, che loro piaccia, secondochè nelle Bolle e nell'investitura dell'imperadore apertamente si contiene, eleggere, che dico eleggere, essendo egli di già eletto da Carlo V proprio? ma ricevere e confermare successore del duca Alessandro il signor Cosimo de' Medici, come, tolto via il traditore, più propinquo e di più tempo che alcun altro. Ed è spezial grazia di Dio, e grandissima ventura di questa città, che colui, il quale voi, qualunque egli si fosse, sareste forzati a ricevere e confermare, non volendo contravvenire alla volontà e deliberazione dell'imperadore, è tale da tutte le parti, che voi quando bene costretti non foste, dovereste riceverlo e confermarlo ad ogni modo; per la salute di questa misera e tanto trava-gliata città, la quale se non si fa questa resoluzione tostamente, sarà senza dubbio nessuno avarissimamente saccheggiata, e forse ancora crudelissimamente abbruciata tutta. »

Venutosi al cimento delle sentenze, i capi principali per venire all'intento loro non acconsentivano del tutto, nè dissentivano affatto, ma andavano mettendo innànzi considerazioni e difficoltà, infinochè Palla stando nel medesimo proponimento, disse arditamente, che non voleva più nella repubblica nè duchi, nè principi, nè signori, e per mostrare che non aveva la lingua-disserepante dal cuore, nè i fatti discrepanti dalle parole, prese una fava bianca, c, mostrafala a tutti, disse: Questa è la mia sentenza, allora il Guicciardino e' l'Vettori cominciarono, come avevano fatto il giorno innanzi, ad avvertirlo e riprenderlo, ma alquanto più vivamente, dicendo che la sua fava non valeva più che per una; per lo che egli rispose loro: Se voi avevate

consultato tra voi, e deliberato quello che fune valecate, non occorreca chiamarmi; e rizzossi per uscir del consiglio; ma il cardinale con dolce forza lo ritenne dicendogli che considerasse fra quant' arme si trovavano. e quello che succedere ne potrebbe; rispose che aveca passato sessantadue anni, sicchè poco male oggimai gli potecan fare. Fra queste altercazioni messer Francesco e gli altri tre, e con loro messer Matteo Niccolini. si ritirarono com'eran convenuti in una camera, e quivi fermarono le condizioni, le quali furono: Che il signor, Cosimo figliuolo del signor Giovanni de' Medici si dovesse chiamare non duca, ma capo e governatore della repubblica fiorentina; docesse quando stava fuora della città, lasciare il suo luogotenente, non forestiero, ma Fiorentino: gli dovessero esser pagati per suo piatto ogn'anno dodicimila fiorini d'oro, e non più, avendo il Guicciardino, abbassando il viso e alzando gli occhidetto: Un dodicimila fiorini d'oro è un bello spendere. Ed elessero otto cittadini per consigliarlo, e per rassettar le cose della città e del dominio, i quali furono: messer Francesco Guicciardini, messer Matteo Niccolini, Ruberto Acciaiuoli, Matteo Strozzi, Francesco Vettori, Giuliano Capponi, Iacopo Gianfigliazzi e Raffaello de' Medici.

Le quali cose furono accettate subitamente dal signor Cosimo: e con tutto questo v'eran di quegli che andavano adagio a voler rendere il partito, e di quelli che moyevano delle dubitazioni e difficoltà, tra' quali maggior resistenza facevano Francesco Valori e Giovanni Corsi; perchè il signore Alessandro, che stava dinanzi all'uscio tutto armato, intentissimo a tutto quello che si diceva e faceva, fece nascere a bella posta, secondochè si disse, una zussa nella strada, e un gran romoreggiar d'arme nel cortile fra' soldati; ma la zussa in verità nacque a caso da un mulo d'un carbonaio; è ben vero che si senti da tutto il consiglio una voce, di chiunque si fosse, per le fessure della porta, che disse altamentet Speditevi tosto, speditevi tosto, che i soldati non si posson più tenere ne raffrenare. Allora si mise e fu vinto unitamente il partito; ed il signor Cosimo entrato dentro con un piglio alteramente umile, disse, trattosi prima di testa, e riverentemente inchinatosi: « Che il ringraziamento che egli voleva fare alle prestantissime e amorevolissime signorie loro di così alto beneficio, non era altro che far loro sapere ch'egli, così giovane come egli era; avrebbe sempre dinanzi agli occhi, insieme col timor di Dio, l'onestà e la giustizia, e che mai per tempo nessuno non offenderebbe persona nè nella roba, nè nell'onore, nè nella persona, anzi difenderebbe ciascuno da chiunque volesse offendergli, in qual s'è l'una di queste cose; e che quanto alle faccende del reggimento, si governerebbe col consiglio e giudicio di loro prudentissime e giudiziosissime signorie, alle quali si offeriva tutto e raccomandava ». Desino quella mattina nel palazzo, quasi pigliandone la possessione, benchè la sera, nella quale si fecero i fuochi, e sonarono le campane a festa e gloria, se ne tornò a cenar colla madre in casa sua, e quivi, parendoli dover aver rispetto a madama Margherita, si stette.

la Intesasi questa deliberazione per Firenze a un tratto per tutto, fu salutato come principe da infinita moltitudine di cittadini con grandissima freguenza, ma non con quell'allegrezza che mostravano i soldati, i quali subitamente per ordine segreto del signore Alessandro, secondochè confessarono poi essi medesimi, corsero alla casa del signor Cosimo, e seguitandogli alcuni plebei, i quali secondo il consueto gridavano palle, palle, e duca, duca, la saceheggiarono, insieme con quella di Lorenzo. tutta quanta, portandosene infino agli aguti, senzachè la madre e i parenti e gli amici potessono nè colle buone ne colle cattive, ora pregando ed or minacciando, raffrenergli in parte alcuna. Erano in queste due antichissime e ricchissime case, oltra una gran moltitudine di rarissimi libri in penna, così greci come latini, e un numero grandissimo di statue antiche, parte di marmo e parte di bronzo, tanti mobili così preziosi, che la valuta loro ascendeva a un prezzo che non si sarebbe eosì agevoluente potuto stimare; e tutte le migliori cose. come si vide allora e come s'intese poi, furono portate qual palesemente, c qual di nascoso, in casa il signor Alessandro.

Potrebbonsi in questa elezione considerar molte cose; ma quella sopra tutte, come tanti cittadini di tanta prudenza, e specialmente messer Francesco, il quale in fatti guidava il tutto, si lasciasse tanto o dall'ambizione o dall'avarizia, o dall'una e dall'altra insieme, accecare e trasportare, ch'egli non vedesse quello che si faceva, e si desse a credere che un giovane di tante e tali qualità dovesse o volesse scrvire alle loro cupidigie e comodità, non altramente che si facciano l'ellere alle taverne; perciocche l'intenzion sua principale era questa: che Cosimo di Mona Maria (come dicevano alcuni di loro) attendesse con que' dodicimila ducati a darsi un bel tempo, e s'occupasse tutto ne' piaceri, ora del cacciare; ora dell'uccellare, ed ora del pescare, delle quali cose sommissimamente si dilettava, ed egli con pochi altri a governare, e popparsi, come s'usava di dire, e succiarsi lo stato; e per questo non aveva voluto che si chiamasse duca, benchè sotto onesta e colorita cagione dicesse di far ciò, affinechè l'imperadore non s'acquistasse ragione sopra la libertà di Firenze, e gli bastasse d'avere ad approvare e confermare quello ch'essi deliberavano, e non essi quello che fusse stato deliberato da lui; ma; come dicono i volgari con quel proverbio plebeo, un conto faceva il ghiotto, e un altro il taverniere. Ma perchè questo giovanetto, il quale com'erà tenuto da tutti di bonissima e posata natura, così era reputato da molti d'ingegno tardo e non perspicace, riusci di somma prudenza, ed cecellentissimo in tutte le cose, come mostrarono gli effetti, che noi a tempo e luogo racconteremo. fu chi disse, Dio insieme col principato avergli conceduto ancora il sapere; noi come non neghiamo ciò essere stato possibile, così affermiamo ch'egli, secondochè ne hanno riferito più volte coloro i quali l'ebbero in custodia, diede infino da i primi anni molti e manifestissimi segni, e con parole e con fatti, di dover essere quelle ch'egli poi fu, e ch'egli è di presente.

Comunque si fusse, sua eccellenza illustrissima, che così si chiamò il primo giorno della sua esaltazione, che fu il martedi, come s'è detto, agli nove di gennaio del 4536, ancorachè non avesse fornito i diciasset-

t'anni di più che sei mesi, cominciò a negoziare, e mostrarsi ne' maneggi delle faccende dello stato non meno accorto é prudente, che sollecito e diligente: perciocchè fatto chiamare messer Francesco Campana, il quale, trovate sue scuse, non volle andarvi, ma vi mandò Bernardo Giusti, fece scrivere a tutti e tre i cardinali, Salviati. Ridolfi e Gaddi, che sarebbe sempre ubbidientissimo figliuolo di lor signorie reverendissime e della santissima sede apostolica; nè contento a questo, mandò a sua beatitudine messer Alessandro di Matteo Strozzi, canonico di buone qualità, e a Salviati suo zio spedi separatamente in gran diligenza Alessandro del Caesia con commessioni pubbliche e private, segrete e palesi: spacciò per mare messer Cherubino Buonanni da Pisa, e dietro gli mando messer Bernardo de' Medici vescovo di Furlì, in Spagna all'imperadore, perchè ragguagliassono sua maestà di tutto il seguito, e vedessono d'ottenere la confermazione di quanto s'era fatto, promettendo in nome suo leanza e fedeltà, e offerendole che prenderebbe per sua donna, ogni volta che a sua maestà piacesse, madama Margherita sua figliuola, e tentassero ancora che gli fosse restituita la fortezza, tenendo per cosa certa che il signor Alessandro non era per mantenergli la fede data: ordinò che si provvedessono di genti, di vettovaglie e di munizioni tutte le terre e rocche o meno forti o più importanti: eavalcò per terra colla medesima guardia del duca, ma con pochissimi cittadini dietro, perché a' Palleschi non pareva aucora d'essere assecurati a lor modo, ed anco avevano di già cominciato a cercar piuttosto di scemargli quel grado che dato gli avevano, che d'accrescergliene; e gli altri che desideravano la libertà, i quali erano la maggior parte, avendo tutta . la loro speranza ne' fuorusciti i non solo non volevano scuoprirsi, ed esser notati come favoriti di Cosimo, o, come dicevano essi, della tirrannide, ma andavano intonando e zuffolando negli orecchi a questo e a quello, non esser possibile che quel principato, o piuttosto tirannia, potesse lungo tempo durare: anzi esser necessario che ella fra pochi giorni indubitatamente si risolvesse; e ciò provavano con alcune loro così fatte ragioni,

n - - n - Google

e principalmente colle profezie di fra Girolamo. Vedevasi che i cortigiani vecchi non erano nè ben chiari nè ben fermi, ma andavano vagillando, e Bernardo Giusti, sollevato e messo al punto astutamente dal Campano, chiese licenza, e l'ebbe dal signor Cosimo; il qual Campano, dicendo non gli parere stabile quel principato, voleva, anzi, fingeva di volersi partire, e menarlosi a Roma con esso seco; onde il popolo stava anch'egli incerto e sospeso, dubitando ognuno d'ogni cosa, e appena che i fanciulli e l'infima plebe avevano ardire di gridare, mentre passava per le strade, patle, palle, con quella giulleria e festa che solevano. Non mancava la signora Maria sua madre di fare co' parenti e cogli amici tutti quegli uffizi i quali le si convenivano, e tra gli altri rispose al signor Lorenzo suo fratello, il quale si trovava in Bologna, e molto favoreggiava i fuorusciti, che se egli voleva andare a Firenze per aiutare Cosimo, vi andasse, altramente se ne stesse; poi gli riscrisse un'altra volta, confortandolo a dover tornare a Firenze, il che egli fece.

Ma perchè il mercoledi mattina il signor Alessandro s'impadroni con felicissimo inganno della fortezza; la qual fu quella cosa che, si può dire, diede vinto il giuoco, è da sapere, per più chiara intelligenza, che quando il duca Alessandro, per le cagioni che io dissi di sopra, fece castellano Paolantonio da Parma, il Vitelli tacitamente se ne sdegnò; ma celando lo sdegno, anzi mostrandosene contentissimo, operò tanto col duca, il quale sanpiendo lui essere inaccrbito, non voleva esasperarlo più, che Pagolantonio accetto un capitano Calavrese chiamato il Meldola, con molti suoi soldati, la maggior parte de quali erano da Castello, con animo però di levarsegli a poco a poco d'attorno, cassandone ogni mese, sul dar delle paghe, quand'uno e quand'un altro. Accadde che in questo mentre su morto il duca, e la signora Angela de' Rossi da Parma moglic del signore Alessandro, donna d'animo virile, si rifuggi in su quei romori con sue robe e suoi figliuoli nella fortezza; onde il signore Alessandro quando giunse a Firenze, presa occasione di volernela cavare, fece segretamente favel-

lare al Meldola, ed il Meldola, convenutosi occultamente con que' soldati da Castello, fece prigione il castellano, apponendoli falsamente, che egli calava la notte sacchetti di danari dalle mura, e che voleva dare la fortezza con tradimento a' fuorusciti. Inteso questo, il signore Alessandro gli mandò il suo luogotenente, il quale era il signor Otto da Montauto, ed egli con cento archibusieri gli andò dietro (4). Il Meldola dopo alcune difficoltà, mosse più per iscusazione di sè che per altro, l'accetto dentro, ed il Vitelli, che la seguiva con quei cento archibusieri, v'entrò anch' egli, e cacciatone con molte minacce e villane parole, come traditore, Pagolantonio, se ne fece padrone, e subito mando dicendo al signor Cosimo, che mai, solo che ella si mantenesse nella fede e devozione di Carlo V, ad altri che a sua eccellenza nolla darebbe; ed il medesimo le confermò a parole nella presenza di molti de' più nobili cittadini, offerendole per pegno della sua fede due de' suoi figliuoli, i quali sua eccellenza, mostrando di creder quello che ella non credeva, non volle accettare.

Ma poco di poi il medesimo signore ( tai sono le fedi di coloro che servono prezzolati) scrisse all'imperadore, che per maggior sicurtà delle cose di Firenze e sue, era entrato nella fortezza per nome di sua maestà, e ad istanza di quella la teneva e terrebbe infinochè a lei piacesse, nè mai ad altri, fusse chi si volesse, la consegnerebbe, se non a colui che da sua maestà comandato gli fosse. Quest'atto d'avere il signore Alessandro occupato la fortezza dispiacque stranamente così alla maggior parte de'Palleschi, come a tutti i Piagnoni, e fu cagione che per tutto Firenze, tanto nel di la, quanto nel di qua d'Arno, si levò un gran bolli bolli, e si dubitò che non si corresse a furore di popolo al palazzo de' Medici; onde il signor Alessandro, o per questo, o perchè avesse posto l'occhio addosso a tutte le ricchezze di quella avesse posto l'occhio addosso a tutte le ricchezze di quella

L'edizion citata legge gli ando dentro, e dietro le andò, come sempre, la Milanese, sebbene chi seguita a leggere non pena un attimo ad avvedersi ch'è un trascorso di penna o di tipi. La correzione è della stampa di Leida.

casa, fece che madama Margherita, la quale, privata in sì poca età e tanto crudelmente del suo caro ed amatissimo consorte, non faceva di e notte altro che piangere, si ritirò, ed il cardinale insieme con lei, nella fortezza, e ne portarono seco, non pur le gioie e tutti gli arnesi di più valuta, ma vi condussero ancora tutte le masserizie quantunque vili, ed egli fece poco di poi sgombrar tutta la casa, e portarne via infino alle panche.

Ma perchè quella stessa notte che fu morto il duca arrivarono vicino di Genova dintorno a tremila Spagnuoli e due insegne di Tedeschi, la qual venuta (1), perchè fu tenuta cosa miracolosa, e senza dubbio fu quella che spinse, come si dice, la pedina, bisogna sapere, che tra papa Paolo III e'I duca Alessandro ( sebbene con pari astuzia l'uno e l'altro dissimulava ) era grandissimo odio e rancore, e le cagioni di cotal ruggine eran queste: Il principale intendimento del papa era, secondo l'uso dei pontefici, di voler far grande per tutti i versi la casa Farnese: di già aveva disegnato il signor Pierluigi, suo figliuolo, gonfalonier di santa Chiesa, non ostante ch'egli, per essere stato casso dal marchese del Vasto con ignominia dalla milizia, fusse uomo infame, e coperto di tutte le più brutte scelleratezze (2); e perchè aveva in animo di torre Parma e Piacenza alla Chiesa, per investirnelo duca, andava pensando e investigando il giorno e la notte come egli potesse ciò fare con alcuna, se non vera, almeno apparente cagione; e veggendo che lo starsi egli

bisogno, venendo poi subito il nome cosa,

12 15 16 24 34 13

<sup>. 1)</sup> In questa forma legge l'E. di L., e con essa s'accosta il Cambiagi. La Citata non ha aitro che la quale, ne d'altro forse y'è

<sup>2)</sup> Osservò Gaetano Poggiali, trovarsi alcuni esemplari dell'edizion citata col duerno LIII ristampato senza li racconto della vio-Ienza di Pier Luigi sul vescovo di Fano; e trovarsene aitri in cui fu supplito a tale omissione con una terza stampa dell'ultima carta. Ma ne egli ne aitri bibliografi mostrano che s'accorgessero, che in que' medesimi esemp ari furono eziandio mutate le pagine 605 a 606, la prima delle quali, nell'originale edizione, ha le parole: non ostante ch' egli, ec., resecute nella contraffazione. E sopra esemplari così alla peggio rabberciati si condusse pol la ristampa milanese, talche non le giunso lume della genuina lezione da noi qui riprodotta.

di mezzo tra lo imperadore e l' re cristlanissimo, per l'adio immortale che gia tant'anni crudelissimamente ardeva tra questi due principi, con infinito danno di tutta la Cristianità, di che essi curavano poco, cra a lui non solo onorevole, ma utile, con tutto che Cesare, per amicarselo, avesse donato la città di Noyara al figliuolo, non perciò s'era volutó scuoprire in suo favore, anzi pareva che con speratuza di dover cavare altrettanto, o più dal Cristianissimo, aderisse alle cose franzesi. Al duca Alessandro, il quale era di gran cuore e d'animo libero, non andava per la testa in servigio, anzi in disservizio suo e del suocero, questa neutralità, e (4) gli cra uscito di bocca che bisognava che l' papa non gli tenesse più in ponte, ma oggimai per ogni modo si dichiarasse.

A questa cagione pubblica se n'era aggiunta un'altra privata, perchè a Paolo, dopo la morte del cardinal de' Medici, non era bastato dividere tutti i suoi benefizi con sì grosse entrate tra i suoi due nipoti, ma voluto ancora, sotto nome di spoglie, tutta la guardaroba per sè, nella quale erano moltissime e bellissime anticaglie di tutte le sorte, delle quali Alessandro, se non per altro, per mostrare d'essere disceso da suoi maggiori, si dilettava, o mostrava di dilettarsi non poco, e perciò l'aveva chieste in vendita o tutte o parte, e fatte chiedere più volte a sua santità. Ma egli, il quale essendo asceso a quel grado tanto desiderato, ed oltra il quale poggiar più alto non si può, siccome non aveva bisogno d'alcuno più, così non istimava più persona, e nel vero troppo o avaramente, o scortesemente, se ne fece besse, e poco di poi le fece vender pubblicamente allo 'ncanto : della quale ingiuria non si potrebbe dir quanto se n'accese Alessandro. Ma perchè egli sapeva che le parole senza le forze son vane, e che le minacce non fanno altro che armare il minacciato, aveva segretissimamente ordinato di far venire quelle genti, con animo d'assaltar le castella del papa, si per vendicarsi, e si per farlo stare in cervello: e se il duca viveva, papa Paolo non arebbe fatto molte

n--n-Cash

<sup>1)</sup> Manca nell'E. C. questa congiunzione, ch'è segnata in margine dell'Esempt. Magliab. e nell'E. di L.

di quelle cose ch'egli fece, e molte di quelle ch'egli non fece, fatte ne arcibbe. Sapeva il papa questa cattiva disposizion dell'animo del duca Alessandro verso di lui, il che fu cagione ch'egli non solamente si rallegrò della morte sua, ma sturbò eziandio quanto seppe e potè, prima il principato e poscia il ducato del signor Cosimo, come si fara manifesto per le cose che seguiranno.

Dico adunque che a gran fatica si potrebbe credere, nè con quanta celerità si sparse per tutta Italia, il duca Alessandro essere stato la notte della Befania ferito e morto in camera sua da Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, nè quanto variamente se ne ragionò; pure il più degli uomini, e spezialmente i Fiorentini, e tra questi i fuorusciti, lo portavano con sommissime lodi di là dal cielo, non solo agguagliandolo, ma preponendolo a Bruto; onde molti, e tra questi Benedetto Varchi, molto più che nessun altro, composero, e volgarmente e latinamente, molti versi così in lode e commendazione del TRANNICIDA, e del nuovo bruto Toscano, chè con tali nomi si chiamava in quel principio Lorenzo, come in biasimo e vituperio del duca Alessandro, e talora del signor Cosimo: ed il Molza, pentendosi dell'orazione fattagli contra, e quasi ridicendosi, fece in onor suo questo bellissimo epigramma:

Invisum ferro Laurens dum percutit hostem, Quod premeret patriae libera colla suae, Te ne hic nunc, inquit, patiar, qui ferre tyrannos Vix olim Romae marmoreos potui?

La sentenza del quale, così superficialmente espressa da noi, affinche ognuno intender la possa, è così fatta: (4)

 Dopo l'epigramma latino gli Editori di Leida pongono soltanto: Cioè a dire traducendolo. E di vero, le parole de assitacitute sarebbero state una troppo solenne minchionatura in quelle loro pagine, dove la traduzione stessa è recata di maniera, che Arselvo Ettariban La Prò. Alla prova:

> Mentre Lorenzo il fier nemico, e crudo Pictosamente d'ogni pictà nudo Dunque, ch'io soffra Te; qui vivo auvisi Che la sua patria libera sommisse Apre col forro, a lui sdegnato disse: Ch'i Twanni di marmo in Roma uccisi.

Mentre Lorenzo il fier nemico e crudo, Che la sua patria libera sommisse, Pietosamente d'ogni pietà nudo Apre col ferro, a lui sdegnando disse: Dunque ch'io soffra le qui cico acvisi, Che i tiranni di marmo in Roma uccisi?

I fuorusciti al suono di questa non aspettata, ma dolcissima novella, si rallegrarono infinitamente tutti, pensando che dovessono tornare essi dopo tanti stenti in Firenze, e Firenze dopo tante miserie in libertà; e i due cardinali Salviati e Ridolfi incitati segretamente dal papa, per le cagioni ch' io ho dette, e sollecitati da Baccio Valori, da Antonfrancesco degli Albizzi e da altri usciti ch'erano in Roma, con participazione e con danari dell'ambasciador franzese, il quale era il vescovo di Macone (1), soldarono millecinquecento fanti ed alcuni cavagli; e perchè il signore Stefano Colonna non la volle accettare egli, ne diedero la cura al signor Gianpaolo da Ceri, ed insieme con Ruberto di Filippo Strozzi gl'iuviarono verso Montepulciano, ed essi avendo risposto e scritto a Filippo la risoluzione ed intenzion loro, ed ordinatogli che ragunasse più gente che potesse, si partirono di Roma con gran seguito di fuorusciti e d'altri, affrettando il camminare per giugner tostamente a Firenze, e assettar, secondochè dicevano, le cose e lo stato di quella città. Era Filippo, come io dissi poco fa, con ordine degli oratori franzesi partitosi di Vinegia, e trasferitosi a Bologna: nella qual città diede ordine che si facessero tremila fanti, a' quali diede per capo il conte Ieronimo de' Peppoli, si perchè, essendo egli amico de' Salviati, era ben volto verso le cose di Firenze, e si massimamente per avere un luogo, cioè Castiglion de'Gatti. dove far la massa; e perchè impacciarsi di cose di guerra era contra la natura e usanza sua, e massimamente avendosi a cavare di presente danari di mano, per avergli poi a riavere con tempo dal re cristianissimo, del quale era creditore d'altre somme, confortava che si dovesse procedere amichevolmente, e tentare il signore Alessan-

<sup>1)</sup> Cioè Carlo Hesmar de Denonville,

dro col donargli la città del Borgo a San Sepolero, e se altro avesse voluto, e, per assicurare i Palleschi, promettere che s'accetterebbe ogni forma di governo che loro piacesse, solo che non losse prettamente tirannica; e brevemente, essendo di poco animo, e dolendogli lo spendere, e confessando di non s'intendere della guerra, si rimetteva in tutto e per tutto alle deliberazioni dei cardinali; le quali cose affiacche più certamente conoscer si possano, m'è paruto di dover copiare in questo luogo de cerbo nat verbum, come si dice, una lettera scritta di Bologna da lui agli due cardinali Salviati e Ridolfi.

## « Reverendissimi signori miei,

a Per messer Galeotto Giugni ricevetti una loro credenziale, e poco di poi la risposta della mia di Venezia, e con piacere intesi la loro risoluzione dell'andare a Firenze, pensando che colla viva voce potessino indurre il signore Alessandro a non voler sottomettere quella città a' Barbari, come accaderà perseverando nel principiato cammino, offerendogli tutti quegli onori ed utili, che da quella città per lui si potessero desiderare, e per lei dare: che mi parrebbe molto ben collocato il dargli il Borgo a San Sepolero, oltra l'altre condizioni, del quale ho inteso più tempo fa che aveva gran desiderio. Pensavo ancora, che vostre signorie potessono assecurare quegli cittadini che temono il governo libero, con offerire che noi ci soddisfaremo d'ogni forma che a loro piacesse, purchè non fosse mera tirannica; ma intendendo che hanno preso il freno in bocca, e vogliono continovare nel passato governo senz'alterare altro che I nome da Alessandro a Cosimo; ed avendo visto una lettera di sua madre a messer Lorenzo, ove gli risponde che volendo andare a Firenze per ajutar Cosimo, vada, altrimente che si sa, dubito che non sia stato fatto intendere a vostre signorie il medesimo, e tanto più sentendo alcuno strepito d'arme loro dietro, come per le lettere di Roma si mostra essere ordinato. Venendo alle forze, ed essendo loro dentro, e noi fuora,

avendoci noi a reggerci (1) colle pecunie private, e loro colle pubbliche, sendo gli aiuti cesarci propinqui a loro, e gli franzesi da noi lontani, mi pare possiamo poco sperare; onde sto di mala voglia, e parmi che il benelizio del nostro Bruto riesca vano, come di quell'altro, succedendo Augusto in luogo di Cesare, Tutto è in poter del signor Alessandro Vitello, quale avendo preso questa volta la protezione di Cosimo (2), e possendo Cesare stabili le cose sue col matrimonio della vedova, credo abbia a tener forte per lui. Se fosse vero quello che Lorenzo de' Medici afferma il duca morto avergli frescamente detto, cioè che non aveva di numerato se non diccimila scudi, giudicherei non avessimo tristo giucco, non possendo mantencre i presidii lungamente ne' luoghi necessari con si pochi danari; ma s'hanno più danari, o il signore Alessandro vorra spender di suo, avendo il pegno in mano della fortezza, e' gioie del duca, fo diverso giudizio.

Messer Galcotto servie da Ferrara, che crede far qualche frutto. Da Venezia intendo che sendo ricerco il duca d'Urbino da Cesarei di favorir le cose presenti, ha risposto, che non vede modo che quella città non torni in libertà. Tutto 'l mondo mi s'è offerto, ma fuora del generale il conte di San Secondo ed il conte Claudio Rangone, e chi potesse allargar la mano farebbe in breve un grosso esercito. Lorenzo vostro ricorda il mandar uno al principe d'Oria ed al marchese del Vasto, mostrando che non si cerca per noi se non la debita libertà, paratissimi di non deviare dalla buona amicizia cesarea. Il priore per l'ettere dei ventinove del passato s'aspettava in Lione, e tornava di qua per esser meco, secondo mi serive Neri, ancorache non sappia il particolare. lo di poi ebbi per messer Galcotto la loro risoluzione, ho cerco di stabilir capo alla massa che di qua si facesse, e fermare il loco dove si avessino a trovare insieme; e sappiendo la disposizione

<sup>4)</sup> L'edision di Leida: avendoci noi a reggere.
3) Così la stampa di Leida, racconciando il difetto della Citata.
che legge: avendo preso questa volla di Cosimo.

del conte leronimo de' Peppoli verso la causa comune. e la servitù tiene con vostre signorie, ed in specie con Salviati, gli ho dato il governo e carico degli tremila fanti a piè che di qui sono per muoversi; alli venticinque del presente saranno tutti insieme a Castiglione de' Perpoli, loco vicino a' confini, per descender nel Mugello, o altrove, secondo parrà a vostre signorie, l'ordine delle quali desidero d'aver avanti a tal tempo, perchè saremo in luoghi, donde le vettovaglie ci cacceranno; ed il perder tempo e consumar paghe, facendo noi guerra colle private borse, non è a proposito; non avendo ordine loro, faremo quello che dal signore Ieronimo sarà deliberato, chè io non m' intendo di guerra. Bruto vi safà in persona, e l'Aldobrandino. Ed io, visto lor desiderio per l'ultima loro de' quindici di Monte Rosi avuta mentrechè scrivo, emmi parso di spedire il presente in poste, affinechè vostre signorie sappiano ove mi trovo, e con che forze sarò, e ne dispongano, ch'io sono un loro strumento. Ricordo loro che tale spesa è tutta sopra la borsa mia, e però che non si perda tempo. Io ho più fede negli unguenti dolci che negli forti, e mi par che il signor Alessandro sia il verbo principale di tutto, e però quivi userei tutte le diligenze, come è detto.

« Messer Lorenzo Salviati mi ha mostro oggi una di sua sorella, ove lo conforta a ire a Firenze; persuasilo a non ne mancare, parendomi che volendo voi il bene della città, del signor Cosimo e del signor Alessandro, sendo uniti possiamo far qualche frutto: così parte que?

sto giorno per tal volta.

Io non ho dato danari prima che oggi, perchè io non aveva fermo il capo, e, quello che più importava, il loco dove far la massa; non poteva spedir li capitani, ed il conte leronimo era assente, nè prima mi ha rissoluto che ieri. Il capitano Niccolaio Bracciolini è comparso, e se gli son dati fanti quattrocento. Il governator di qui fa qualche difficoltà di lasciar uscir gente di Bologna e di Romagna, senza le quali non potremo far niente; è stato contento spacciare a mie spese a Roma, per intendere la voglia di Nostro Signore, ed io he indiritto, le lettere a Benvenuto; commettendogli che

procuri per via di Macone, che non sonando tamburi, ne facendo dimostrazione, non siamo impediti: confido Nostro Signore non ci mancherà in cosa tanto ordinaria: Sarò in loco comodo all'avvisarvi: fate, non possendo far bene in tutto, in parte, ed io ratificherò quanto faranno, al buio.

Erano di già i tre cardinali arrivati con tutta la lor comitiva a Monte Rosi, donde avevano scritto a Filippo, quando, prima da messer Alessandro Strozzi nel passare, e poi da Alessandro del Caccia a posta, intesero l' elezione fatta da' guarantotto nella persona del signor Cosimo, la quale maravigliosamente gli alterò; onde lodando Palla solo, biasimavano e riprendevano tutto il resto de' cittadini, i quali con tanta fretta avevano, senza aspettar loro, deliberato della patria comune; e comeche Salviati facesse più rumore e maggiore schiamazzo di tutti, non rifinando di riprendere e biasimare il nipote e la sorella, nientedimeno egli, per quanto s' intese poi, penso nel suo cuore che questa fosse quell' occasione, la quale, sebbene alla fine operò tutto 'I contrario, potesse un di condurlo al papato, primo ed ultimo fine di tutti i cardinali; e da questo giorno innanzi s' andaron sempre raffreddando le cose: perchè Ridolfi non aveva altro che buona mente, e Gaddi v'era stato spinto quasi contra sua voglia da monsignore di Macone, più per esser Fiorentino e per far numero che per altro: onde Salviati, il qual era tanto astuto e sagace, quanto pareva e voleva esser tenuto semplice e gosso, aggirava, benchè cautissimamente, non solamente loro, ma il Valori e l'Albizzi; e quantunque il Caccia sollecitasse con parole la loro andata, nondimeno co' fatti la ritardava il più che poteva. E questo si faceva perchè messer Bernardo da Rieti, il qual risedeva in Firenze agente e come oratore di Cesare, aveva profferito al signor Cosimo quelle genti che per felicissima sorte erano, senzachè alcuno l'aspettasse, arrivate al porto di Lerici, ed il signor Cosimo l'aveva non solamente accettate, ma commesso che si facessero marciare di e notte; e perchè giugnessero sul Fiorentino prima che i cardinali, però s' usava ogn' arte

e si faceva ogni sforzo di tenergli a bada; e per questa eggione, lette una lettera sottoseritta di mano di tutti, e mandata per un corriere a posta, fu loro inviato Alamanno Salviati fratello del cardinale, e in sua

compagnia Alamanno de' Pazzi.

Giunti con men fretta che non bisognava in Montepulciano, ebbero nuove, come gli Spagnuoli e Tedeschi non solamente erano arrivati a Lerici, ma ancora preso la volta di Toscana, e che il signor Ridolfo si trovava colla sua cavalleria al ponte alle Chiane; perchè tutti sottosopra, dopo alcuna consulta, mancò poco che non si partissero a rotta, e se ne ritornassero indietro. Ma Francesco Bandini, il quale era stato mandato loro incontra in Valdichiana per trattenergli, cominciò a dire che sarebbe il meglio che andassono a Firenze pacificamente, e vedessono d'accordarsi senz'arme, che seriverebbe allo stato, che facessero fermare gli Spagnuoli; il qual partito, o per poca prudenza degli altri, o per molta astuzia del Salviati, fu accettato; e così, lasciate le genti dintorno a Montepulciano col signor-Giampagolo e con Ruberto, e scritto con non minore imprudenza o malizia, a Filippo per messer Vittorio da Prato, uomo del Valori, che licenziasse i soldati e fermasse le provvisioni, si condussero a bell'agio in Valdarno; dove furono incontrati da messer Matteo Niccolini e da Luigi Ridolfi fratello del cardinale, i quali dando loro parole, e mostrando la buona disposizione della città, e che facilmente si converrebbe, volendo tutti una medesima cosa, gli facevano badare il più che sapevano; ed in quel mentre il signor Alessandro in vece di fermare gli Spagnuoli, sollecitava ogni giorno più, ora con lettere ed ora con ambasciate, Francesco Sarmiento, il qual n' era capitano, che gli spignesse innanzi gagliardamente; e del non osservare i patti allegava questa cagione, la qual era verissima, che i cardinali avevano mandato un trombetto a Cortona e ad alcune altre terre, per farsene padroni, ma da tutte ebbe tristo commiato, dicendo che se vi tornasse più, lo appiccherebbono colla tromba al collo.

Quando i fuorusciti erano tra Montevarchi e Figgline,

fu mandato Filippo de' Nerli cognato del Salviati , perchè disponesse lui a volersi contentare dell'elezione del nipote, la quale egli diceva che non cra per comportar. mai, e gli altri a non menar con esso loro alcun fuoruscito. Sapeva il signor Cosimo tutte le pratiche e andamenti de'fuorusciti, sì per altre vie, sì perchè egli, avendo mandato i cardinali Lorenzo del Vigna con lettere palesi a più cittadini, gli aveva astutamente cavato di bocca, e poi fattosi dare una istruzione segreta di quanto volevano che si facesse. Ultimamente lo stato fece loro intendere a buona cera per lacopo de' Medici, che non volevano che nessuno della lor famiglia entrasse in Firenze con arme; e così que' di dentro andavano acquistando sempre, e quei di fuora sempre perdendo; e ciò avveniva perchè gli uni crescevano continuamente di forze, e gli altri continovamente ne scemavano, perciocche gli Spagnuoli s'erano condotti a Cascina, ed i ministri in Italia dello imperadore, i quali non dormivano, non avevano mancato, intesa la morte d' Alessandro, di diligenza nessuna: perchè l' oratore spagnuolo aveva mandato da Roma il signor Cammillo Colonna, il quale nel consiglio de' quarantotto, non solo gli confortò animosamente, ma profferse largamente tanti danari e tanti soldati, quanti volevano essi medesimi, ed il marchese del Guasto inviato (1) al signor Cosimo Pirro da Castel di Piero, perchè facesse il medesimo uffizio colle medesime offerte, e di più, per tutto quello che potesse avvenire, si fermasse in Firenze.

Aveva ancora il papa (non si sa se da sè, o pur pregatone da cardinali) mandato a Firenze monsignor de Rossi vescovo di Pavia, cognato del signor Alessandro, con due Brevi, uno pubblico indiritto allo stato y, e un privato indiritto al signor Alessandro, il qual signor Alessandro per non dar sospetto non volle accet-

<sup>1)</sup> Questo participio è in dipendenza dell'ausiliare aveva qui sottinieso, e già espresso nel precedente membretto: l'oratore spagnuolo avea detto, ec; dunque l'E. di L. introdusse, non tolse un errore, sostituendo imbio.

tarlo privatamente. Ragunato adunque il consiglio dei quarantotto, il vescovo, poichè ebbe alla presenza del signor Cosimo presentato il Breve pubblico, favellò brevemente, stando sempre in su generali, che sua santità, avendo intesa la morte del duca, si doleva, gli confortava, gli offeriva per l'ufizio della santissima sedia Apostolica, ed altre cose così fatte. Matteo Strozzi, a cui fu commesso, gli rispose generalmente, accettando in nome di tutti, ringraziando lodando o promettendo. Allora monsignore presentò, com' erano convenuti, il suo Breve al signor Alessandro, ed egli lo diede al cancelliere de consiglieri, che lo leggesse forte e volgarmente. La sustanza del Breve era questa: che lo confortava a volere essere autore dell'unione di quella città, e portandosi in modo che desse buon odore di sè, e s'acquistasse merito e laude appresso Dio e appresso gli uomini: alle quali parole il signor Alessandro, anzi alterato che no, disse: Questi signori sanno ch'io non ho mancato mai di far tutti i buoni ufizi, e che io ho obbligata la fede mia di non uscir mai della voglia di lor signorie, e mai, da real soldato, per l'innanzi non uscirò. Fu chi ebbe caro assai quest'impromessa fatta così pubblicamente, e affermata con tanta efficacia, ma sogliono molte volte prometter più, coloro che vogliono attender meno. Matteo tagliò le parole, ringraziando la buona volontà del papa e del veseovo, e lodando il valore e la fede del signor Alessandro. Fu da molti biasimato il vescovo, e ripreso come ingrato e sconoscente del benefizio fatto già dal signor Giovanni à lui e a tutta la famiglia de'Rossi, e la signora Maria, rimproverandogliele, gli disse quel che dipinto non si sarebbe : ma l'agonia eh'egli aveva d'esser fatto cardinale fino a quel tempo, benchè invano, gli tolse sempre ogni buon conoscimento: tanto può sempre l'ambizione dovunque ell' entra una volta.

Già si conosceva da ognuno che i cardinali venivano con pochissima riputazione, perchè, oltra l'altre cose, Giorgio Ridolfi, il quale cra stato mandato da loro con lettere a diversi cittadini, fu, come quegli ch' era fuoruscito, preso; benchè poi avendò palesate le lettere, fu loro rimandato. Fu anche preso in que' giorni messer Prospero di Francesco Martelli, chiamato dal poco cervello ch' egli avea, Capo quadro; e Guglielmo di Piero della medesima famiglia, soprannominato il Governatore, si parti di Firenze, e la cagione fu questa : erano in sulla porta del palazzo de' Medici a sedere con Giovanni Tedaldi, il quale era stato maestro di casa del duca, ed allora era degli otto, Bernardo Vettori, Ridolfo Ridolfi e Guglielmo Martelli, quando il signore Alessandro uscendo fuori, ed essendosi essi ritti per onorarlo, disse mezzo in collera: messer Giovanni, voi doverreste confortare questi giovani a parlare e operar più saviamente che non fanno, perchè noi sarem costretti a far di quelle cose, che i primi dolenti ne saranno essi. Giovanni scusò sè e loro, e Guglielmo si volle scusare, ma il signore Alessandro (1), rivoltosegli con viso brusco, disse: Guglielmo, Guglielmo, se tu non se' savio, tu potresti esser fatto diventare, e gli altri coll' esemplo tuo. A questo s'aggiunse ch' egli, il quale non era nè più savio giovane nè più temperato che si bisognasse, ebbe parole con un soldato, e volle, ancorache fosse in pianelle, cacciar mano alla spada, poi, perchè erano stati divisi, lo mandò animosamente a sfidare.

Per tutte queste ed altre eagioni si pensò che i cardinali, o accortisi da sè o avvertiti da altri dell'error loro, non volessono proceder più oltra; ma eglino, coi quali era il vescovo de' Soderini, Baccio Valori, Anton Francesco degli Albizzi, messer lacopo Girolami e alcuni altri fuorusciti, nonostante alcuna delle sopraddette cagioni, entrarono in Firenze sonata l'Ave Maria per la porta a San Niccolò agli ventuno di gennaio, incontrati e accompagnati dal signor Cosimo e da tutto il popolo di Firenze in guisa, che dalla porta a San Niccolò insino alla casa de' Salviati, erano tutte le strade calcate, e sempre si gridò palle, palle, cosa che essi non archbono voluto. Alla porta furono cerchi diligentemente tutti i cortigiani e familiari loro, e poco appresso messer Gabbriello Cesano, il quale stava con Salviati, fu.

<sup>1)</sup> Manca il nome nell'E. C. e si prende da quella di Leida:

non s'accorgendo egli da chi, incapperucciato, e minacciato che alla prima parola o atto che facesse, l'arebbono con duo pugnali, che gli avevano messi alla gola, subitamente scannato; fu condotto dopo un lungo aggiramento nella fortezza, e con grandissime minacce dal signor Alessandro e da ser Maurizio tritamente, ma senza alcun martorio, di tutto quello che mai aveva in tutta la vita sua o detto o fatto, disaminato. Non mi è nascoso che questa fu una giostra, come si dice, fattagli per burla da Giomo, con saputa e consentimento del signor Cosimo; ma egli che n'usel mezzo morto e tutto smarrito dalla paura, ha detto sempre e dice che ella fu più che da vero, nè mai ha potuto sgozzarla: · e per non tacere il vero, oltrechè quello non era tempo di volere il giuoco di persona, le ingiurie che si cominciano per ischerzo, sogliono molte volte riuseir da corruccio.

La mattina seguente non era appena di, che intorno alla casa del cardinal Salviati, dal canto de' Pazzi infino alla Vergine Maria degli Alberighi, era pieno di popolo ogni cosa; ma il giorno s'attese più ad andare in qua e'n là, e vicitare ora questo cardinale ed ora quell'altro che a negoziare. L'altro giorno i fuorusciti, e per l'essere stati cercati così diligentemente alla porta, e per essersi gridato palle, palle, e per la presura del Cesano, e per un bando che fece mandare il signore Alessandro, che tutti gli usci donde egli doveva passare, dalla cittadella fino al palazzo de' Medici, dovessero stare aperti, avendo egli messo in su tutti i canti soldati, i quali dintorno a gran fuochi gli guardavano, e soprattutto perchè conoscevano d'essere osservati così di di come di notte, cominciarono a insospettire e star di malissima voglia: e di vero i soldati osservavano non solamente i fuorusciti, ma tutti quei cittadini che andavano non pure a desinare o cenar con alcuno dei cardinali o fuorusciti, ma a vicitargli, guardandogli cogli occhi torti mentre passavano, e talvolta proverbiandoli; ed io mi ricordo che salendo le scale in casa Salviati in compagnia di Piero Vettori, un soldato, fatto sembiante di volergli menare d'una labarda che egli aveva inalberata, gli disse : « Piagnon, Piagnone, io ho voglia di spiccarti cotesto capo dal collo, a Il modo di negoziare dopo molte dibattute s'era ridotto a questo, che il signore Alessandro tutto armato in mezzo di molti de' suoi soldati, e' col paggio sempre innanzi, che gli portava un grandissimo scudo, stava da Santa Maria in Campo, ed accompagnava messer Francesco Guicciardini a casa Salviati, nella quale entrò e usci in un medesimo giorno più volte; ma ragionandosi di molte cose, e non se ne conchiudendo nessuna, i cardinali sappiendo che gli Spagnuoli eran venuti da Montopoli a San Miniato al Tedesco, il giorno de venticinque erano montati a cavallo è ogni cosa per andarsene; ma il Vitello, il Guicciardino, il Campano e molti altri gli pregarono tanto, che gli svolsero e fecero restare, dicendo che gli Spagnuoli non verrebbono più innanzi, ma che volevano che Salviati andasse a far licenziar le genti, le quali si stavano ferme intorno a Montepulciano col signor Giampagolo e Ruberto. Il cardinale parti l'altro giorno, e con lui il vescovo de Soderini e Baccio Valori, stando ognuno maravigliato, quello che questo significare si volesse; e nel suo partire disse al popolo, il qual sempre dovunque egli andava gli faceva rigo-letto intorno, che stesse quieto e lasciasse fare a lui. Ridolfi quasi abbandonato da ognuno si resto in casa sua, e Gaddi se ne andò tutto spennacchiato in Camerata nella villa del fratello.

Licenziate e fatte sbandar le genti, se ne torno il cardinale il primo di febbrato a bonissim'ora, e gli altri due gli andarono incontro fuori della porta più la che Ricorboli. Il signor Cosimo monto a cavallo colla sua guardia e molti cittadini dietro per fare il medesimo, ma il cardinale in pruova non fece la via dirita, ma volse lung'Arno per isfuggirlo. Il popolo, inteso le genti essere state licenziate dal cardinale, perduta la fede e la divozione, che avevano in lui grandissima, non si mosse. Il signore Alessandro il medesimo giorno, essendo gli Spagnuoli andati a Fuccechio, e predando sempre dovunque andavano, non temendo più delle genti di Montepulciano, mutò i doler e cortesi modi che egli

aveva usati insin allora, in aspri c villani, c fece sentire a' cardinali, che dubitava che i soldati, i quali non gli potevano più patire in Firenze, non facessono loro qualche insulto, al quale egli non potesse poi riparare; però gli pregava bene, che si dovessono partire ad ogni modo quanto più tosto; al che Ridolfi e Gaddi con tutta la loro famiglia non senza grandissima paura ubbidirono subito, Salviati si rimase nella casa sua, la quale fu in un tratto circondata da gran numero di soldati, e per Firenze andò una voce, il cardinal Salviati essere stato tagliato a pezzi; onde fu per la città gran bisbiglio e un poco di garbuglio; ed egli se ne andò a Calenzano, dove erano gli altri due cardinali, e quindi alla villa del Barone, dove Baccio, il quale era stato aspramente minacciato dal signor Alessandro, gli aveva invitati; nel qual luogo stati alcun giorno con parte de' fuorusciti, fu loro fatto intendere che non istavano bene quivi; perchè pieni di paura, e quasi mosche senza capo, se n'andarono a Bologna.

Dissesi, questo averne mandato i cardinali essere stato ordine del signor Cosimo, per levare il sospetto agl'Imperiali, i quali, ingelositi per queste pratiche oltre a modo, se n'erano gravissimamente doluti. Salviati aveva più volte palesemente confortato, consigliato e pregato il nipote con efficacissime parole, che dovesse per quiete della città, per ben pubblico, e sempiterna gloria di lui rinunziare il principato, e contentarsi d'una grandissima provvisione che gli sarebbe assegnata; ma la verità è che segretamente l'aveva pregato, consigliato e confortato che lasciasse, non il principato, ma l'imperadore, e si gittasse da quella del re cristianissimo, il quale lo piglierebbe in protezione, e non solo lo manterrebbe sicuramente in istato, ma ancora l'aggrandirebbe; il che da Cesare per più cagioni e per più rispetti si poteva, anzi si doveva dubitare. Era questo mutamento da Carlo V imperadore a Francesco I re di Francia in tutti i tempi, ma spezialmente in quello, di più che grandissimo momento all'uno ed all'altro di loro: ma Cosimo, il quale, oltra la promessione che aveva fatta a Cibo, era schietto di natura, non volle mai accettarlo,

anzi fermato di correre quella fortuna, mentrechè Carlo vivesse; lo ributtò costantemente, e gli rendè, benchè non avesse ancora pelo in viso, assai miglior conto di sè e colle parole e co' fatti, di quello ch'egli persuaso

e creduto s'aveya.

Mentreche Salviati era ito a Montepulciano per far disarmare, i quarantotto per commessione del signor Cosimo fecero un partito agli trenta di gennaio, che tutti i banditi e confinati per conto di stato, salvo che il parricida e suoi compagni, potessero liberamente ritornare e stanziare in Firenze e per tutto il dominio, senza pregiudizio nessuno; ma non furono molti quegli che vollero ritornare; uno de' quali fu messer Donato Giannotti; ma essendogli dopo alquanti giorni affermato da Alamanno de' Pazzi, come per Firenze si diceva, ch'egli era stato preso e menato al bargello, si volse a Benedetto Varchi, il quale era con esso lui, e gli disse: « Anco l'altra volta mi fu pronosticato; io voglio andarmi con Dio; » il Varchi ch'era suo amicissimo gli rispose che gli terrebbe compagnia, e andatisene la sera medesima fuor della porta a San Niccolò in villa di Francesco Nasi, la mattina per tempissimo se n'andarono per la medesima via de' cardinali e dei fuorusciti a Bologna: dove di Francia era arrivato il prior de' Salviati, e Piero Strozzi vi s'aspettava di giorno in giorno del Piemonte, dove, capo di colonnello, s'aveva in molte fazioni, e spezialmente nella presa di Ragonigi, acquistato nome piuttosto di valente e coraggioso soldato, che di prudente e considerato capitano.

Non mi pare di pretermettere, come fu da molti avvertito è notato, che non pure in quei giorni, quando fu ammazzato il duca, ma eziandio in tutta quella vernata andarono tempi bellissimi, di maniera che i prati forirono come quasi di primavera; il che diede occasione di dire a fuorusciti, che ciò avveniva per la molta festa che faceva il cielo e la terra della morte d'Alessandro, ed agli altri, questi esser felicissimi segni ed augurii che ne dava la terra e I cielo per la creazione del signor Cosimo: il quale, partitisi, anzi fuggitisi i frorusciti, e fatto; come dieeva il volgo, un sacco di

gatte, attendeva a riordinar la città e tutto 'l dominio. e fare (perchè non veggendo i cittadini fermi, e avendo fuora tanti nimici, dubitava di quello che poteva av-venire, ed avvenne) tutti quelli apparecchi e provvedi-

menti che poteva e sapeva maggiori.

A' tredici di marzo si celebrarono in San Lorenzo alla presenza del signor Cosimo l'esequie al duca Alessandro. con magnificentissima pompa e solennità. Il cadavero fu tratto del deposito, e messo nella sagrestia nuova nel cassone di marmo fatto da Michelagnolo, nel quale son l'ossa del duca Lorenzo suo padre. L'orazione fece latinamente messer Lelio Torelli da Fano, uno de'giudici di ruota, la qual si trova stampata. Aveva quest'uomo in quel tempo grandissimo nome d'esser non solamente buon dottore, ma giusto; le quali duo cose sogliono rarissime volte accozzarsi insieme: di costui mi converrà nel processo della storia favellare diversamente più volte, conciosiacosachè egli, per molte e diverse qualità sue, fu da molt'anni ed è ancora primo auditore e maggior segretario del duca Cosimo.

Alla fine del mese tornarono il vescovo di Furli e messer Cherubino dall'imperadore con resoluzione che sua maestà manderebbe prestamente il conte di Sifontes. il quale era in Roma suo oratore, a Firenze, che dichiarerebbe la mente sua; ed in compagnia loro se ne venne Giovan Bandini, il quale essendo un cervello così fatto, v'era stato mandato dal duca piuttosto per levarlo di Firenze, che per tenerlo appresso Cesare. Poco appresso fu mandato dal signor Cosimo oratore a Carlo V, dopo il medesimo Bandino e Girolamo Guicciardini, Averardo Serristori, giovane non letterato, e piuttosto avaro che parco, ma per altro prudente, cloquente, grazioso,

animose e sommamente fedele.

Non molto di poi i signori otto di balia avendo per lor partito d'otto fave dichiarato rubello Lorenzo di Pierfrancesco, fecero pubblicamente bandire agli ventiquattro d'aprile, che a chiunque l'ammazzasse, sarebbono pagati incontanente dal loro ufizio fiorini quattromila d'oro senz'alcuna ritenzione, ed oltracciò arebbe egli durante la sua vita, e, morto lui, i sua redi, durante la sua linea, una provvisione di cento fiorini d'oro l'anno, da doversi pagare da que' magistrati d'otto, che per li tempi saranno, e di più potesse rimettere dieci shanditi a sua elezione, portar l'arme con duo compagni per la città e per tutto il dominio di Firenze, potesse godere ed esercitare egli e tutti i suoi credi tutti gli ufizi, benefizi, privilegi e magistrati della città, e di più avesse in perpetuo l'esenzione di tutte le gravezze d'ogni sorta, o ordinarie o straordinarie; e a chi lo desse vivo vollero che la taglia e ogn'altra grazia c concessione se gli raddoppiasse.

Egli non mi pare fuora di proposito considerare in questo luogo per utilità de leggenti due cose. L'una, come siano vani e a quanto contrario fine riescano alcuna, anzi il più delle volte, i pensieri degli uomini, e massimamente de giovani: conciosiacosachè Lorenzo, in luogo d'acquistarsi, come credeva, sempiterna gloria, fuprima, come traditore del suo signore e padrone, dipinto nella fortezza a capo di sotto impiceato per un piè, poi, come traditore della patria, dopo avergli tagliato dal tetto à fondamenti sedici braccia della sua casa, e fattovi una via che si dovesse chiamare il Chiasso del Traditore, dichiarato ribello, e postogli la taglia da que' cittadini, la quale, e i quali (4) egli diceva d'aver voluto ancora.

<sup>1)</sup> Cosi anche gli Sbozzi autografi della Magliabechiana, a differenza degli Editori di Leida, i quali tolgon via (facile spediente) il primo di questi relativi, non s'accorgendo che il vocaboto cittadini ha tanto in sè da porger presa ad entrambi, come quello. che presenta l'idea di città, non meno che quella degli uomini che vi abitano e ne godono gli opori. Piglian vita siffatti costrutti ogni qual volta si consideran divise ie idee che unite insieme costituiscono il valore di una qualche voce, e giusta cotal rispetto si atteggiano le altre parti del ragionamento. Un cenno di questo figurato parlare ci occorse di darlo in una nota alle Storie del Nardi (V. II. p. 284,); e qui potremo soggiugnere che le medesime considerazioni/abbracciano eziandio tutti que' fraseggiamenti in cui i relativi si costruiscono co' pronomi possessivi come se questi fossero risoluli ciascuno nella particella di e nel pronome personale che implicitamente racchiudono. Onde il Varchi stesso nelle -Lezioni ( p. 457 dell'ediz, Giuntina, e 140 Vol. 1, della nostra ): Il che avviene loro (alle piante l'aver più lunga vita degli apamali) non per lo esser più degne, ma per altre cagioni che sono

con manifesto pericolo della sua vita liberare, ed afla fine tagliato a pezzi con Alessandro Soderini suo zio in Vinegia più per sua trascuraggine che per l'altrui diligenza. L'altra, quanto siano fallaci i giudicii degli astrologi e di cotali altri indovini, conciosiacosaché coloro i quali avevano calculato la sua nativita e guardategli le mani, gli predicevano e promettevano cose diversissime, anzi ututo 'l contrario di quello che avvenne.

In questo tempo, o non ben contento dello stato, o giudicandolo in trespoli, perche molti dicevano Cosimo essere stato fatto signore, come si fanno i signori delle compagnie per carnovale, o non gli parendo che cgli gli deferisse e si confidasse in lui quanto doveva a un marito d'una sua zia, ancorche fosse molle ed effemminato uomo, si parti di Firenze Filippo de' Nerli, e andossene a Roma; il che diede (tanto eran tenere in quel principio le cosc) qualche sospetto, e massimamente à coloro i quali ogni menomissima occasione pigliavano per grandissima. E qui, prima che io proceda più oltre, voglio lasciar testificato che in Firenze non era cittadino alcuno. o si vile o sì da poco, non che i nobili e i valenti, il quale non si fosse fatto a credere non solo di sapere o potere, ma di dover governar a bacchetta il signor Cosimo; nella qual cosa quanto rimanessero ingannati tutti, dichiareranno di tempo in tempo le azioni sue: conciosiacosache eglino, i quali crano usi a esser piaggiati da chi governava, trovarono uno, il quale colla prudenza, giustizia e autorità sua, volle, seppe e potè comandargli.

Udita la morte del duca non mancarono i Pistolesi (secondo il consueto costume) della lor solita sanguinosissima crudeltà, la qual passò in questa maniera: Tro-

fora del proponimento nostro. A quali per oru basia sapere ce. Cide del proponimento di noi, a' quali ce. E il Petraca più volte, came net Tr. della Morte, Cap. 1. terz 22: Se del consiglio mio punto it fidi. Che sforzar posso, idest del consiglio di me la quale ce; e nella cata. Italia mia, St. 4: Fostra merce, cui tanto si commisc, cido merce di coi, a' quali ce. Così anche presso (La-tial; onde Orasio, Safir, lib. 1. 4: cum mea nemo Scripta legat, vulpo recitive finentis.

vavasi in Firenze guando fu ammazzato il duca Alessandro, Francesco Brunozzi e Baccio, chiamato Baccino, Bracciolini per soprannome Mento, i quali, venuta questa occasione tanto lor più cara, quanto meno aspettata, consigliatisi tra sè, fecero capo a Ottaviano de' Medici; e Baccino col mezzo di Giomo fu cavato nascosamente per la fortezza con una lettera al commessario di Pistoia, il quale era Giovanfrancesco de' Nobili: giunto il Bracciolino con alcuni compagni, levati da lui per la via, in Pistoia, dove non s' cra ancora della morte del duca novella nessuna sentita, la prima cosa ch'egli fece, fu rappacificarsi col proposto de' Brunozzi, e conferito il tutto con Giovanni e con Cammillo Cellesi, convennero, sotto colore di volersi impadronire della città, per mantenerla nella devozione della parte de' Medici, ammazzare de' Cancellicri quanti potessero il più; e per colorire questo lor barbarico disegno, fecero agli otto di gennaio ragunare occultamente i primi della fazione Panciatica, i quali furon questi: Giovanni e Cammillo di Mariotto Cellesi, Possente e Bartolommeo di Pieragnolo, e Annibal di Francesco Brunozzi, Francesco, chiamato Cecchino, di ser Ambrogio Bisconti, Pierfrancesco d'Ulivieri Panciatichi, chiamato il Turco, Bartolommeo di Bernardino, Bartolommeo di Bellino, e Baccino di Girolamo, tutti e tre de' Bracciolini, Simon della Cappellina, Magnino e Bernardo Gori, e alcuni altri; i quali fatto tre parti di loro, i capi delle quali furono Giovan Cellesi, Baccio Bracciolini ed il proposto de' Brunozzi, dintorno alle sedici ore usciron fuori delle case de' Cellesi, e discorrendo per tutto il frequentato della città, uccisero in poco d'ora con non credibile crudeltà, Desiderio Tonti, Giuliano di Luca Buonyassalli, lacopo Fioravanti, Cammillo Carafantoni, messer Agostino Pappagalli, Bastian di Tano, Giovanfilippo Sozzifanti, Luigi di Giovan Gherardi, messer Lorenzo da Pontremoli, canonico, Sandro di Bona, Iacopo di Batista Peri, Bartolommeo Cantini e più altri. Nè giovò a Cammillo Carafantoni l'esser cognato di Mento Bracciolini suo ucciditore, ne a Giovanfilippo l'essere in estrema vecchiezza, avendo settant'anni passati, nè al canonico da Pontremoli l'essersi rifuggito nella chiesa di San Marco, nè a Bartolommeo Cantini l'aver saltato le mura della cittadella,
dov'era ricorso con più altri per iscampare; perchè Bartolommeo Brunozzi ed un suo cugino gli corsero dietro
a eavallo, a raggiuntolo al ponte Guglielmo, in luogo della
vita ch'egli aveva altra volta campata loro, lo tagliarono
a pezzi: tanto può più negli animi parziali l'odio, ancorachè ingiusto, che l'amore benchè giustissimo: gli
altri di fazione Cancelliera, sentito il romore, e veduto
il governo che di loro si faceva, parte si fuggirono di
Pistoia, parte s'appiattarono per le case, e parte furon

salvati chi dagli amici, e chi da' parenti.

Fra queste occisioni Niccolaio, chiamato da molti Niccolò, Bracciolini, il quale insino quando stava a' servigi del cardinal Ippolito era stato bandito rubello del duca Alessandro, non ostante che aveva avuto una grossa compagnia da Filippo Strozzi, se n'andò solo con otto o dieci a Pistoia; e perchè coloro ch'erano a guardia della porta, o nollo conobbero, o nollo vollero conoscere, facendo, come fu detto e scritto allora, la gatta di Masino, entrò dentro; ma i dodici uomini, i quali dopo la strage e partita de'Cancellieri, erano stati eletti sopra il governo della città, gli mandaron dicendo che si dovesse partire. perciocche sebbene era della loro fazione medesima, non però, essendo ribello della casa de'Medici, lo volevano nella terra. Laonde egli, confortatone ancora dal commessario, perchè in quel tempo non v'aveva luogo il comandare, si ritirò in una sua villa, e fra pochi giorni, ottenuta una patente (perchè così comportavano le qualità di quel luogo, alle quali ubbidire è alcuna volta non meno forza che senno) dall'eccellenza del duca, vi ritornò. Dico duca ed eccellenza, perchè così come a successore del duca Alessandro se gli diceva quasi da tutti, sebbene nelle soprascritte delle lettere non se gli dava ancor altro titolo che d'illustrissimo ed eccellentissimo signore. Tornato il Bracciolino in Pistoia, attese a rappacificarsi co' Brunozzi e co' Cellesi, e farsi più amici e partigiani che poteva.

Trovavasi in questo tempo il capitano Guidotto Pazzaglia a una sua possessione tra Prato e Pistoia, vicino di Monte Murlo due miglia, chiamata la Casa al Bosco, dov'era una casa e una torre assai ben forte e di sito e di muraglia, con forse quattrocento fanti, pagatili la maggior parte in Bologna da' fuoruseiti, perchè s'opponesse a Panciatichi, e gli tenesse infestati; onde egli scorrendo la montagna, e tenendo intenebrato tutto I paese, era di non piccola noia alla fazione contraria. Ma perchè Alessandro Pazzaglia suo fratello cugino era stato rotto a Calamecca, dov'erano iti Niccolaio Bracciolini e Giovan Cellesi con forse secento fanti, morti tra l'una parte e l'altra dintorno a sessanta persone, arse la maggior parte in un campanile, egli con detto suo fratello se n'andò a Bologna, ma poco dopo aiutato da'medesimi fuorusciti, e spinto dal desiderio di vendicarsi, con circa trenta fra soldati e partigiani, si ritornò alla sua Casa del Bosco, e quivi per tenere aperta quella piaga contro a' Palleschi, faceva ridotto, ricettando tutti coloro i quali, o per star più sieuri da' Panciatichi, o per più sicuramente offendergli e molestargli, concorrevano a lui: laonde Cosimo fatta ragunar la pratica (perchè degli otto cittadini cletti come io dissi di sopra, fatto ch'egli ebbero agli dieci di gennaio alcune limitazioni, mai non si ragionò più), ordinò alla fine di febbraio, per levargli di quindi, e gastigare il Guidotto, il qual citato non era volsuto comparire, che di Firenze uscisse il signor Otto da Montaguto e altri capitani colle loro bande, e di Pistoia il signor Federigo suo fratello colla sua compagnia, ed il capitano Bastiano d'Arezzo, co'quali volle andare Niccolaio; e giunti di notte con circa duemila soldati, senza essere stati sentiti, assaltarono la casa e la torre, e dopo lunga e gagliarda resistenza, avendo dato ordine che vi fossero portate l'artiglierie, con morte e ferite di molti di loro, fattosi giorno, la presero, i Panciatichi dicono per forza, e i Cancellieri per accordo; comunque si fosse, il Guidotto, rubata e arsa tutta la casa e gran parte della torre, fu menato prigione a Firenze; dopo lunga esamina sua eccellenza gli perdonò, maravigliandosene ognuno, la vita, e lo fece confinare nelle Stinche; e ciò, o per compiacere al signor Cammillo Colonna, il quale gliele aveva strettissimamente racco-

mandato, o per nol dare al marchese del Guasto; che l'aveva instantemente mandato a chiedere per lettere di messer Giovambatista Ricasoli, canonico di molta fede e prudenza, che risedeva appo lui nella guerra di Piemonte oratore di sua eccellenza: ed anco, il Pazzaglia, con tutto che avesse preso danari da'fuorusciti, e fosse stato più volte a favellare a Baccio e a i cardinali, aveva detto e quasi promesso, prima a messer Simon Tornabuoni podestà di Prato, e poi a Domenico Martelli commessario della montagna di Pistoia, che era uomo per fermarsi e ubbidire al duca Cosimo ogni volta che fosse stato sicuro che i Panciatichi si fermerebbono ancora essi. Nè voglio trapassare in silenzio che quando le genti ritornarono quasi trionfando a Pistoia, come furon dal palazzo de'Panciatichi, nel quale abitava allora Piero di Giorgio Cellesi, fecero una gazzarra, ed essendo già buio, fu in un tempo medesimo, mentreche stavano col padre alla finestra per vedere, scannata la moglie di Piero, e Fabio suo figliuolo morto, e storpiata d'una mano una sua figliuola.

I Cancellieri veggendosi al disotto, perchè i Panciatichi avevano insieme più di mille armati, e ogni giorno assaltavano ora questo castello ed ora quella villa, ammazzando tutti gli ucmini sino a' bambini nelle zane, e tutte abbruciando le case della parte contraria, come avvenne in Gavinana, in san Marcello, in Crespoli, in Lanciuola, in Pupiglio, ed in altre ville e castelli, si erano ritirati aspettando soccorso da un loro capo fuoruscito, chiamato il Mattana, in Cutigliano, e fattisi forti in una chiesa, nella qual terra tenevano i Panciatichi una lor fortezza chiamata la Cornia: e perchè ogni giorno venivano alle mani insieme, e usavano gli uni contro agli altri tutte le crudeltà e bestialità che sapevano e potevano maggiori, il duca Cosimo per levar quel nido ad ambedue le parti, ed assicurarsi il più che poteva, vi mandò per commessario prima Taddeo Guiducci, poi Domenico di Braccio Martelli, ed ultimamente Bernardo Acciaiuoli, il quale dopo che furon dati più assalti da' Panciatichi alla detta chiesa, colla morte di più persone, fece far loro accordo; e con tutto

che dieci di parte Panciatica, e tra questi Niccolaio e Giovanni come capi, promettessero al commessario ed a' Cancellieri di non dovergli offendere ne nelle persone, ne nella roba, e si sottoserivessero tutti di lor propria mano, nondimeno non tennero i patti, perche non prima furono usciti della chiesa sotto la data fede, che i Panciatichi di Cutigliano per commissione segreta, e conforto palese del Bracciolino, saltarono dentro, ed ebbero tagliato a pezzi quanti ne poterono avere; e Baccio il quale per desiderio di salvare un piccolo fanciulletto, se l'era messo in groppa, non potè. D'otto i quali avevan patteggiato di dover andare a Firenze per istatichi, tre ne furon morti la notte in Pupiglio, e de' cinque ehe furon condotti prigioni, quattro ne furno fra pochi giorni fatti licenziare per benignità del duca, ed uno il quale era lor capo, chiamato Iacopaecio, fu messo nelle Stinelle, d' onde fu anch' egli, ma dopo quasi nove anni, liberato.

Non andaron molti giorni che i Panciatichi, non avendo più nimici con chi combattere, si rivolsono contra loro medesimi; perchè Raffael Brunozzi figliuolo di quel Ansideo che fu morto nel trenta, affrontò con certi compagni, e feri benehè leggiermente Giovambatista zio di Niccolaio, e a un altro, il quale era in sua compagnia, diedero d'una zagaglia in una gamba; onde naeque che Baceino Bracciolini e Bettino di Fede, fatta lor quadriglia, assaltarono da Poggio a Caiano e ucciscro un fratel carnale di Raffaello; perchè cresciuti gli sdegni fra' Bracciolini e i Brunozzi, Matteo e Giovanni Brunozzi e Balle Gori con altri loro seguaci, affrontarono in Firenze, nel borgo di San Lorenzo, Bastian di Filippo e Cammillo di Mariotto Cellesi con altri spadaccini lor cagnotti, e finalmente uccisero Cammillo. Per la qual cosa levatosi il romore grande, corsero in un tratto i famigli d'otto, e presero fuor di Firenze, mentre si fuggivano, Matteo e un da Stignano chiamato Gracianino, il quale essendo gravemente ferito, fu fra poco tempo impiccato, e Matteo per grazia del duca liberato. Per le quali cose chiamati a Firenze, l'una parte e l'altra fecero tregua, ed andavano prima sotto la fede di Cosimo, poi sotto la

pena di tremila fiorini d'oro; nella qual tregua mai non volle Francesco Brunozzi che si comprendesse Niccolaio, ancorachè messer Francesco Guicciardini capo dei signori Otto di pratica, mentrechè si distendeva il contratto, voleva che egli per ogni modo vi s'inchiudesse. Del che segui che Niccolaio il secondo giorno di giugno avendo accompagnato egli da un lato, e Francesco dall'altro, con più loro seguaci al palazzo Luigi Guicciardini commessario, non solo fece ammazzar lui da Bernardino da Castello, che con un pugnale lo passò più volte fuor fuora, ma assalire ancora le case dei Brunozzi, dove entrati per lo tetto, tagliarono a pezzi il proposto e Giovanni Brunozzi, cavatigli di certi nascondigli dove s' crano appiattati: gli altri si salvarono fuggendosi per aleune fogne: nel qual caso non si dubitò che Giovanni di Mariotto Cellesi non tenesse dal Bracciolino, ancorachè egli per non incorrere nella pena della tregua, non volle trovarvisi colla persona, e benche mentre s'abbruciavano e rubavano le case; fusse chiamato più volte, e pregato che dovesse porger soccorso, mai non si mosse di casa, dove stava provvisto e intento con molti armati per soccorrere, se gli fosse bisognato, il Bracciolino, il quale in quel tempo era poco meno che signore di Pistoia; onde dopo così grande eccesso fece subitamente ragunare il consiglio, ed ordinò che i'dodici cittadini del governo mandassero quattro ambasciadori al signor duca, sì a scusare lui, e mostrare che tutto quello che aveva fatto, aveva fatto per necessità di mantenere la vita a sè, il quale era insidiato giorno e notte e perseguitato da' Brunozzi, e sì perchè mostrassono che la città non poteva mantenersi per altra via nella divozione di sua eccellenza illustrissima. La somma fu ch'egli chiese ed ottenne, rispetto ai temporali che correvano, che a lui e a tutti i seguaci suoi fossero perdonati tutti i delitti che in qualunque modo e per qualunque cagione fussero stati e da lui e da loro commessi, dall'ora che fu ammazzato il duca Alessandro insino a quel giorno.

l tre cardinali partiti, com' io dissi, con poca soddisfazione loro e d'altri, di Firenze, se n' andarono prima a Calenzano, alla pieve del cardinal Ridolfi, di cui era la propositura di Prato, poi al Barone, villa più che reale di Baccio Valori, e quivi si stavano non tanto a consultare, quanto a darsi buon tempo: ma il signor Valerio Orsino, il quale aveva la guardia di Prato, andò per commissione del signor Cosimo a trovargli, e fece loro sapere che quel luogo non era troppo sicuro per lor reverendissime signorie, e meno per gli fuorusciti; perchè entrati in non piccolo sospetto, si partirono incontanente, ed incontrati da Filippo in sull' Alpi, entrarono quasi negli ultimi giorni del carnovale in Bologna, dove di Francia era stato mandato in diligenza il priore di Roma fratello di Salviati dal cardinal di Tornon con lettere a Filippo, le quali lo ricercavano che egli sotto la sua fede facesse pagare in Vinegia all'oratore franzese ventimila fiorini d'oro, ed altrettanti procacciasse che ne sborsassino gli usciti per soldar gente. Ma Filippo, il quale, oltrachè era creditore dal medesimo Tornon di quindicimila, non voleva che la guerra si riducesse in su la sua borsa, se n'era sgabellato, scusandosi con dire che avendo essi perduto la prima occasione, e trovandosi Cosimo armato, non gli pareva di poter profittare cosa nessuna, e tanto meno essendo i Franzesi nel Piemonte inferiori agli Spagnuoli; e di già era venuto Filippo in non buon concetto de' fuorusciti, e massime di quegli primi del trenta, si perchè pareva loro che procedesse freddamente, e si perchè Lorenzo consigliato da lui, come si credeva, se n' era gito in Gostantinopoli a trovare il Gran Turco; della qual cosa ciascuno si maravigliava, e nessuno sapeva o poteva indovinare la cagione; onde si mormorava da molti, e alcuni lo dicevano alla libera, lui aver ciò fatto per non aver continovamente quello stimolo a'fianchi, e potersi governare a suo senno. Certa cosa è che egli, avendogli Lorenzo suo fratello e Francesco Vettori suo amicissimo per ordine dello stato scritto che volesse proceder civilmente, e non intrigarsi in guerre cittadine, perchè Cosimo non era Alessandro, e che a lui non erano per mancare tutti i buoni e onorati partiti, rispose all' uno e all'altro, che se mai vedevano Filippo

Strozzi andar coll'arme contro alla patria, dicessino sicuramente, lui essere uscito di cervello.

I cardinali ne' primi giorni, essendo, com'io ho detto, sul carnevale, attésero più a' piaceri privati che alle bisogne pubbliche. Alloggiava Salviati nel Convento di San Domenico, del qual ordine egli era protettore, Ridolfi nel palazzo degli Ercolani, Gaddi in casa di Alessandro Manzuoli, Filippo si tornava con Gasparo dall' Arme (1), ricchissimo e reputatissimo mercatante;

1) Il Cambiagi corregge si trovava ec. come posero gli Edit. di La; ma la lezione che loro non piacque è autenticata da' citati Sbozzi autografi, e torna lo stesso che dire: alloggiava in casa di Gasparo dell'Armi, Conciosslache gli uffici del Con bene spesso rispondono nella nostra lingua, che che altri ne giudichi, a quelli dell' Apud nella latina; e Tornare per Alloggiare, Stare ad albergo, Lat. Hospitari, ebbc già molto corso nel nostro popolo, quantunque sla oggi dismesso; laddove pur vi si tiene l'allro modo di Tornare nel senso di Andare o Venire a stare, senza che altri sia prima stato dove e' torna. Ma chi voglia intender bene gli scritti de' nostri maggiori, dee tener conto d'ambedue questi usi, ed ayvisarne la differenza, per non recare in mezzo, dove il caso nol patisca, l'idea di molo che regna nel secondo, e non entra punto del mondo nel primo. Così se leggiamo d'Andreuccio ( Decam. G. 2. N. 5.) che itosene a Napoli e presovi albergo, è riconosciuto la seguente mattina da una vecchia siciliana; quando il Novellatore ci dira che costci disse ogni cosa de' fatti di lui alla giovine sua padrona e le contò dove tornasse; e quando poco appresso ci harrerà che questa giovane mandò una fanciulla allo albergo dove Andreuccio tornava ( Ediz. di Parma V. 2. p. 82 ); nessuno per certo potra acconciarsi nell'animo che quel tornasse e duesto tornava valgano Andasse e Andava ad albergare invece del semplica Albergasse e Albergava. Il qual passo, dopo la giusta dichlarazione dell' Alunno, sfuggi per ventura a' moderni comentatori, che altrimenti ( se le congetture nulla valgono ) gli sarebbe intervenuto come a quello della 7.ª Nov. nella giorn, medesima, nel quale dopo aver raccontalo come Antioco con la figliuola del Soldano se ne andarono a Rodl, così continua il Boccaccio: e quivi non quari di tempo dimorarono, che Antioco infermò a morte; col quale tornando per ventura un mercatante cipriano da lui molto amato; e sommamente suo amico, sentendosi egli verso la fine venire, pensò di volere e le sue cose e la sua cara donna lasciare a lui (V. 2. p. 197). Dove quel tornundo s'ha ad Interpretare Albergando, come bene insegnava il Ruscelli, e come assal chiaro dimostra non tanto la fiducia che nel mercatante poneva quel moribondo, quanto l'amicizia ch'era tra loro, frutti l'una e l'altra del convivere insieme. Ma dov'era luce sparse pol tenebre il Rolli, ne giunse a

solo Baccio teneva casa aperta, e metteva tavola, accattando ogni giorno ora da questo ed ora da quell'altro o danari o robe. Entrata la quaresima, cominciarono i

dileguarie il Postifiator di Milano, nel Decamerone dato per la Euccotta de Classici Italiani, sponendo che il Cipriano andasse atiora ad albergar con Antioco: onde, sebbene la sua nota sia quanto a sè ragionatissima, nel tempo medesimo fa vedere, per dir com' ei diec del Rolli, che la significazione del cerbo TORNARE non gli è nota compiutamente. E plu el ammiriamo che il Colombo anzi che starsene atta buona antica chiosa, ritenesse nel suo Boecaccio quest'altra, traendo così fuor di via i seguaci editori, che ciccamente fidati nell'autorevole elezione del suo guidizio, non s'avvisarono di farvi sopra altro csame. Ma la fatica dell'egregio filologo Parmense torna ora in luce per nuovi studi migliore, e chi sopravvede il lavoro ha tanto senno, e si pensala diligenza intorno vi spende, da ripromettersene che l'Italia abbja per lui la plù eccellente edizione della Prosa più eccellente : e buon saggio ci dà di fidarsene il primo fascicolo già divulgato, nel quale, per toccare ora ciò che fa at proposito nostro, la spiegazione che vi s'è aggiunta al consimile luogo in Primasso ( nota 7. p. 36 ) ci fa quasi esser certi che anche in questo sia finalmente renduta giustizia al Ruscelli.

Ma in su questa occasione non vogliamo lasciar di dire del Vannetti e del Cesarl. Il primo de'quali rasentò ma non colse il segno, dichiarando in una giunta al Vocab. di Verona, Tornare per Albergare o Dimorare all' Albergo; perciocche la preposizione articolata rende tutt'altro senso dat vero: onde, accomodando la sua dichiarazione a questo tuogo del Varchi, bisognerebbe intendere che Filippo e Gaspero, l'uno in compagnia dell'altro, dimorassero ad un qualche albergo. E quanto at P. Cesari, non solamente el confuse le due sopraccennate significanze del verbo medesimo, ma, itosene dietro alle autorità senza troppo consideraric, lo fece anche uscir fuori di sua natura, dove parlando di certa casa già de' Raylgnaul, e comperata poi da' Cerchi, dice che questi in essa tornavano al tempo di Dante, votendo dire che ivi abitavano. Bell. di D. Par. 309, E sacendosi por a dar ragione di quel modo, risolutamente afferma: Tornare veramente e proprigmente significa Star a casa o ( come noi diciamo ) Stare di casa , e tuttavia alcuni, fin dal tempo de Deputati, cd ora credo via più, ci fanno sopra le risa grasse e le sciocche. Senza esser di costoro ( ma forse ci riscro d'altro e in altro tempo), noi terremo anzi quell'uso per proprissimo quando si favelli di chi sta appo altri, ma saremo malagevoti a credere che possa dirsi di chi era nelle proprie case, siccome stavano i Cerchi, o vorremmo almeno vederac gli esempi chiari e sicuri. Ora quegli stessi csempi, dal Cesari parte riferiti parte accennati, sono quegli appunto che gli fanno contra, e confermano cio che da altri esempi si raccoglie. Veggagli il lettore

cardinali a ragunarsi ogni giorno, quando in casa dell'uno e quando in casa dell'altro, con grandissimo codazzo di forusciti dietro, e sempre, innanzichè cominciassero a praticar le cose pubbliche, aspettavano di palezzo messer Salvestro Aldobrandini, il quale essenda giudice del Torrone, non compariva prima che alle tre o quatt'ore di notte. Il Valori, Antonfrancesco degli Albizzi, messer Galcotto Giugni e tutti gli altri, i quali, come usava dir Filippo, non vi mettevano se non la persona, consigliavano che si dovesse muever guerra innanzichè lo stato nuovo pigliasse piede, e Cosimo s'acquistasse maggior forze di quelle che allora si ritrovava. Ma Filippo, il qual si credeva che fosse d'accordo

in fonte, c non gli resterà dubbio che tutte le volte che il verbo Tornare è posto in iscambio di Abitare, tutte le volte s'intende non di un domicilio permanente e sul proprio, ma sì di un'abitazione così di passaggio, e ora in un pubblico albergo, ora in qualche ospizio di carità, or presso alcuno amico o familiare. Ecco i luoghi: Bocc.' Decam. G. 1. N. 7. V. p. 200; Cavalca, Att. Apost. (Fir. 4769) p. 62 e 63, 67; Sall. Giug. (Fir. 4790) p. 90; Belc. Vit. Colomb. (Roma 1659 p. 45 e 71, e ivi appr. Dei quali, a cagione di non andare in troppe parole, ci basti riportarne un solo che pone in maggior lume la cosa, Dice dunque Frate Cavalca, I. cit, p. 65: ti dico che mandi tosto in Ioeppe tuoi messi al suo servo Appostolo Simone, lo quale è cognominato Piero, lo quale torna in casa di Simone cojajo, lo quale abita allato al mare: onde si vede che ben dice torna rispetto all'Apostolo albergato, ma dice poi abita rispetto al coiaio albergatore. Similmente, del Colombini che nelle divote peregrinazioni era co' suoi poveri raccettato quando in un luogo quando in un altro, è familiare al Belcari il verbo Tornare; chè dove quel beato o i suoi compagni stanno in casa propria, ed egli pone Abitare (Veggasl a p. 86 e 96 ).

E, rivenendo al Varchi, da vantaggio sí noti come gli piacque di maieggiare con la particella pronominale li verbo che ci ha qui lenuti a bada; che, in questo senso, non ha riscontro negli autor classici da noi veduti. Bene è vero che il Cesari altegando l'indicato esempio del Giugurtino, prima nel suo Vocabolarlo, poi nel Dial. I delle Grazie (e prima e poi fuor di tempo, perchè in conferma che Tornare niente altro vi suona che Fenire o andare a stare), lo mette dinanzi in questa forma i fensale andò in una terra... nella quate intervenne che si fornava in una casa; ma la stampa da lui spogliata, e i codici sopra i quali fu con-dotta concordevolmente leggono: Iemsale andò in una terra.... nella quate intervenne che tornava in una cava; la quate era mella quate intervenne che tornava in una cava; la quate era

d'uno masnadiere, ecc.

Distance by Gody

con Salviati, o per difficultar l' impresa, o perchè così l'intendesse, metteva in campo ogni sera dubbi nuovi, e all'ultimo stando in sulle medesime, dimandava onde avevano a uscire i danari, senza i quali nessuna cosa far si poteva. Finalmente conoscendo d'essere in voce di popolo, consultando ogni giorno assai cose, e mai non ne risolvendo nessuna, deliberarono di mandare Bartolommeo Cavalcanti al Cristianissimo, il quale scusasse prima tutto quello che s'era fatto, e giustificasse quel che fatto non s'era, poi mostrasse a sua maestà e la facesse capace che non si poteva tentare sicuramente cosa nessuna, se ella non poneva mano a centomila ducati, e facesse ingrossare nel Piemonte le sue genti, in maniera che il marchese del Guasto, il qual con grosso esercito di Lanzi, di Spagnuoli e d' Italiani valentissimi n' andava facendo gran progressi ripigliando le terre perdute, non potesse mandar soccorso a Cosimo, come già aveva cominciato a fare, avendo (4) inviato Filippo Torniello verso la Mirandola con buon numero di soldati.

Mentre si trattavano queste cose, venne monsignore di Siene con lettere del re proprio e del gran Maestro indiritte a Filippo, come a capo de' fuorusciti, e di più aveva portato seco quindicimila scudi, proponendo che i fuorusciti, e ciò erano tre solamente, Filippo, Salviati e Ridolfi, ne dovessono provvedere ciascuno altrettanti, mostrando che con sessantamila scudi si potevan condur tanti soldati, che si torrebbe lo stato a Cosimo, purchè si sollecitasse prima che i cittadini, i quali stavano ancora tutti sospesi, si fossero assucfatti alla nuova servitù : e non rifinava di confortargli , ammonirgli e pregargli che non istessero a badare, altramente che non farebbono nè il ben loro, nè la volontà del re, e che un giorno se ne pentirebbono. Tutti gli altri dicevano che sua signoria parlava bene, e che era da fare senza indugio tutto quel ch'ella proponeva: ma Filippo il quale aveva altr'animo, e sapeva che senza lui

Descriptions

<sup>1)</sup> Sull'orme dell'E. di L. aggiungiamo qui questo gerundio che manca nella Citata.

non si poleva, rispetto al danaio, determinar cosa alcuna, andava mettendo tempo in mezzo, proponendo nuovi partiti, e allegando diverse difficoltà; intantochè papa Paolo, veggendo che non conchiudevan nulla, e stimolato dagli oratori e agenti cesarei, fu costretto per parcre d'osservare la sua solita neutralità, di far loro intendere che se non si partivano di Bologna da se, sarebbe forzato a fargli partive; perchè fiidolfi se ne torno a Roma, e Salviati e Gaddi e Filippo si ritirarono prima in Ferrara, e poi in Vinegia.

Comparse in questo mentre messer Piero Strozzi del Piemonte con più di cento soldati, la maggior parte Fiorentini, e quasi tutti fuorusciti, ed esercitati in su la guerra, nè si potria credere quanto egli era caldo in su questa impresa, sì per l'onore ch' egli sperava di doverne trarre, essendo ambiziosissimo e pretendendo il titolo della libertà, e si massimamente per mantenersi la grazia del re Francesco e del Delfino suo figliuolo, la quale egli per mezzo di madama Caterina sua cugina, e mediante l'opere sue s'aveva acquistata grandissima; ma non fu stato in Bologna molti giorni, che alcuni cominciarono a dire, parte in segreto, e parte in palese, ch'egli era d'accordo col padre, e non amava la libertà; la prima delle quai cose era falsa; della seconda non so che dirmi: so bene, ch'egli in quel tempo se ne mostrava affezionatissimo, e nondimeno aspirava, secondo un libro che messer Donato Giannotti avea composto del Governo della repubblica fiorentina, a maggior grado che privato, il che poi scoperse di mano in mano più chiaramente; onde egli parte per levarsi questo nome da dosso, e parte perché l'ambasciadore franzese, essendo andato a Ferrara, s'era doluto di tanto indugio, mostrando quanto cotal freddezza fusse per dispiacere al suo re, si trasferì in Ferrara, e quivi in presenza del cardinal Salviati e dell'ambasciadore, disse a Pippo (che così lo ehiamava) di male e sconce parole, e trall'altre, ch'egli non fosse mai più tanto ardito, che osasse di chiamarlo suo figliuolo, perchè non era possibile ch'egli fosse nato d'uomo tanto vile; e fu oppenione che se il cardinale e l'ambasciadore non vi si fossero interposti, egli sarebbe proceduto più oltre: e fatto questo, se ne tornò tutto pieno di coltora a Belogna, dove Filippo tutto affitto gli venne diotro, e con gran fatica impetrò per mezzo di Ceccone de Pazzi e di Benedetto Varchi di

potergli favellare e giustificarsi.

Era risolutissimo messer Piero, per le cagioni dette di sopra, di pigliar qualunche occasione se gli porgesse prima, e fare alcun inovimento contra lo stato, il quale egli e gli altri fuorusciti chiamavano tirannico; alle quali cagioni se ne aggiugnevano due altre: l'una, che non avendo egli, ne trovando più chi prestar pur un soldo gli volesse, perchè essendo grandemente indebitato conmolti, non aveva il modo a pagar nessuno, si tornava (4) alle spese in casa di Baccio suo cognato; l'altra, che'l governatore aveva fatto notificare a tutti gli alberghi, che non dovessino ricettare a patto nessuno alcun soldato fiorentino; la quale si pensò che fusse stata opera di Filippo, ed io tanto più lo credo, quanto essendo andato a raecomandargli Spagnuoletto Niccolini e Carletto Altoviti, i quali erano stati prest, perchè gli facesse rilasciare, mi rispose mezzo in collora queste parole: Oggi due, domani quattro, e l'altro otto: dite toro che si vadan con Dio; che fann'eglino qui?

Stava dunque messer Piero intentissimo per muover qual cosa da qualche parte, quando gli si scoperse una occasione così fatta: Era in Castrocaro un cittadino chiamato Achille del Bello, del quale, come d'astuta e assai destra e manesca persona, s'eran serviti a tempo della repubblica i dicci della guerra, tenendolo provvisionato, come facevan molt'altri in diversi luoglii, perchè gli tenesse cautamente avvisati di tutte quelle cose che si dievano e facevano nella contrada, le quali potessono in alcun modo nuocere o giovare allo stato. Costui desideroso, come uomo partale, d'ammazzar ser Simone e altri de' Corbizzi suoi nimici, avea, per potersi dopo il fatto salvare, mandato un suo nipote e un Lucantonio che si credeva figliuolo di Mariotto della Palla, essendo nato d'una femmina ch'egli si teneva,

<sup>4)</sup> La stampa di Leida legge troyaça.

in Bologna a fare intendere a messer Migliore phiamato il cavalier de' Covoni, ch' era dietro a far rivolgere Castrocaro, per darlo al signor Piero. Era Migliore lungo tempo stato ministro in Roma del banco degli Strozzi, e perchè egli aveva, come uomo di mala vita, accresciuto con gravissime usure le facoltà loro, eglino per ristorarlo, l'avevano mediante il prior di Capova, fatto ricever nella religione de cavalieri di Malta, e se ne servivano come di confidentissimo in tutte le cose, così lecite, come non lecite. Il cavaliere avendo conferito questa pratica con messer Piero, gli mando a dire che tirasse innanzi, che non se gli mancherebbe. In questo mezzo Achille s'aveva messo segretamente in casa alcuni sbanditi da Cotignuola, uno de' quali chiamato ser Girolamo fece per mezzo del capitano Cesare da Cascina, notificare questo maneggio al commessario. Il commessario, il quale era Bartolommeo Capponi, fedele e diligente persona, mandò per Achille subitamente, e perchè egli non volle andarvi, vi mandò ser Andrea di Baccio dalla Strada suo cavaliere colla famiglia: ma mentre ne lo menavano preso, avendo egli gridato Arme. Arme, usciron fuora quegli armati, e col proposto della terra, e altri da Furli, non solo il tolsero di mano a i birri, ma andarono insieme con lui per veder di sforzare e pigliare il palazzo, e di già saliti in sul tetto avevan cominciato a entrarvi; ma il capitano della fortezza, il quale era Giuliano di Matteo Bartoli, sentito questo romore, e inteso ciò che era, volte l'artiglierie al palazzo, cominciò a trarre di maniera, che furon costretti a lasciar l'impresa, la quale era pericolosa e di grandissima importanza: perciocchè la notte essendo ito il figliuolo d'Achille a Furli, comparsero in aiuto suo nuove genti sotto il capitano Andrea di ser Ugo infin v colle scale, e rotto per forza un muro, entrarono in - Castrocaro; ma trovato il commessario provveduto, ed il castellano preparato, presero partito di partirsene. Mentre si facevano queste cose, un figliuolo di messer Francesco degli Asti corse da Forli a Bologna, e eredendo esser vero quello ch'egli arebbe voluto che fosse, come occorre molte volte, riferi a messer Piero, come

Achille aveya Castrocaro in sua balia. Messer Piero, che attendendo il seguito stava sull'ali, si mosse subito con una banda di cavalli, lasciando agli altri che s' apprestassero per seguitarlo. Ma il figliuolo d'Achille mentre erano per via gli fece sapere che non andasse più oltre, perchè Castrocaro, ond' essi erano stati forzati a partirsi, era tutto in arme. Messer Piero veggendo che quest' impresa, la quale era stata la prima, non aveva sortito effetto, non senza sdegno, e dolendosi della fortuna, die volta a dietro; e perche l'universale di Castrocaro era anzi freddo che no, sebbene alcuni particolari si mostravano caldissimi in favor dello stato nuovo di Firenze, vi si mando per commessione del duca, oltre al capitano Matteo dalla Pieve con tutta la sua compagnia, il capitano Antonio de' Mozzi con cinquanta fanti, ed il capitan Corbizzo di quel luogo con altrettanti. .

Era fama in Firenze, nata prima dalle voci e dalle lettere de' fuorusciti, le cui speranze sono sempre verdissime, e di poi da parenti e dagli amici loro, e dagli affezionati alla parte non solo creduta per vera, come si sperano il più delle volte quelle cose che si desiderano, ma eziandio accresciuta e confermata per certissima, che il re Francesco dovesse tantosto aver messo insieme un grosso esercito per levar la signoria a Cosimo, e rimettere Firenze in libertà; il che pareva anco verisimile, non tanto per iscancellare parte di quel biasimo il quale se gli dava d'averla nel trenta così apertamente abbandonata e tradita, quanto perchè (non istimandosi ordinariamente cosa nessuna da alcuno, se non gl'interessi propri) metteva conto alle cose di sua maestà, le quali nel Piemonte andavano in declinazione ogni giorno più; onde parte per fuggire nuova guerra, ricordandosi degli stenti patiti e pericoli corsi nella passata, parte per seguitare chi l'amico e ch'il parente, e parte per isperanza di cose nuove, le quali riescono bene spesso peggiori delle vecchie, si fuggivano molti di Firenze, e tanto più, che tutta la parte del Frate, e non pochi degli altri portavano ferma oppenione, e lo dicevano apertamente per cosa certa, che il principato di Cosimo s'avesse in brevissimo tempo a risolvere. Fra quegli che vennero a Bologna furono i primi Francesco e Filippo Valori, Piero e Averardo Salviati, e Filippo suo figliuolo; dove Cosimo aveva mandato lacopo di Chiarissimo de' Medici più per ragionar d'accordo che per farlo. Vennevi ancora Filippo de' Nerli infingendosi malcontento della signoria di Cosimo, quasi preponesse la libertà al parentado; ma i fuorusciti dubitando di quello che era, non si fidavano, come scrive egli medesimo, di lui; pur egli tornandosi con Salviati. suo cognato, e trattenendosi con Filippo e con gli altri, avvisava di per di con una cifera di figure d'abbaco, fatta a guisa d'una muta di regoli, tutto quello che egli o dal cardinale o da altri poteva spillare, Il qual cardinale, non gli piacendo i modi di Piero, ed essendogli dispiaciuta la gita di Castrocaro, per fuggir quanto poteva la conversazione de' fuorusciti, che tutto il giorno lo stimolavano, s'andava diportando ora a Sabbioncello, ora a Bevolenza, ed ora a San Bartolo, e ora a Contrapo ville del suo vescovado vicine a Ferrara; ne' qua' luoghi non faceva, ne diceva cosa alcuna, la quale non fusse o scritta per lettere, o riferita da'messaggieri al duca Cosimo.

Ne sia nessuno che si maravigli che io dica sempre Cosimo, e non mai lo stato, o i quarantotto, ne i consiglieri; perciocche non lo stato, ne i quarantotto, ne i consiglieri principalmente, ma Cosimo solo governava il tutto, nè si diceva o faceva cosa alcuna, nè così grande, ne tanto piccola, alla quale egli non desse il si o il no. Il che io ha voluto testificare in questo principio, si per non avere a replicarlo più volte, e si perchè fuora non solo si diceva, ma si credeva tutto 'l contrario, lui esser governato in tutto e per tutto, non pure dal Campano, ma dalla madre e dal maestro. Era madonna Maria sua madre, che si chiamava poi la Signora, donna prudente e di vita esemplare, e come ella per se medesima non s'innalzava sopra il grado suo, così non voleva esserne abbassata da altri, e brevemente, dependendo la grandezza sua dalla grandezza del fikliuolo, si contentava di quelle grazie che egli, il quale le era nelle cose che non concernevano lo stato ossequentissimo, le concedeva. Ser Pierfrancesco Ricci da Prato suo maestro, il quale innanziche fusse maiordomo, si chiamava dal duca il Prete e dagli altri Messere, aveva o per natura o per accidente, tant' ambizione e tanto sciocca, eh' egli, comeche non sapesse far cosa nessuna, presumeva nondimeno di saperle far tutte, e a tutte, qualunque si fossino, arebbe voluto por mano, ma delle deliberazioni del governo non s' intrometteva ordinariamente ne tanto, ne quanto. Messer Francesco Campano essendo di basso stato salito, nè sapendo egli come, a quel grado altissimo, non capiva in se stesso, ed aspirando a cose maggiori, governava molto fedele e non insufficente la segreteria, aspettando però la risoluzione di tutte le cose dalla bocca di Cosimo solo. Dopo il Campano, partito Bernardo da Colle, si riferivano tutte le cose della cancelleria a messer Ugolino Grifoni da San Miniato, il quale perche era stato conista nell'arcivescovado, e cancellier di quel famosò capo di parte, ed anco perché, essendo tozzotto e tangoccio, gli rendeva un po' d'aria, si chiamava da chi voleva o ingiuriarlo o avvilirlo, ser Ramazzotto: ma la Signora conoscendolo fedele e molto affezionato della casa, gli voleva bene, e lo chiamava, per amorevolezza, Ulino (1). Nella persona di costui , dove aveva mancato o l' arte o la natura, o l' una coll' altra insieme, suppli abbondantissimamente ( come suol fare spesse fiate ) la fortuna, mediante la liberalità del signor Cosimo, il quale nelle deliberazioni importanti alla stato, non pure non si fidava de' cittadini, ma molte volte se ne guardava, e ciò o per proprio giudicio, o perchè, secondochè si sparse poi, Francesco Anton Nori, giuceando il giuceo per l'addietro, o forse stimando, come s' usa, gli al-trui costumi da' suoi, gli disse discorrendo un giorno sopra la natura de Fiorentini, che tutti erano o avari o ambiziosi, e la maggior parte superbi, invidiosi e maligni; e finalmente conchiuse che sua eccellenza non

<sup>1)</sup> Ulico ha P.E. C.; vi abbiamo sostituito, come trovasi nell'E. di L., questo abbreviativo o vezzeggiativo del nome Ugotino,

poteva ne doveva fidarsi d'alcuno di loro in cosa nessuna; il qual ricordo però si dice che diede medesimamente a Giuliano fratello di papa Leone Antonio Giacomini, uomo di singolarissimo valore e bontà, quando fu da lui vicitato; il qual trovandosi vecchio e cieco non aveva, dopo tante vittorie acquistate col sangue è colla virtu sua alla repubblica fiorentina, onde sostentar si potesse.

Mentrechè in Bologna, in Ferrara ed in Vinegia si consultavano ogni giorno assai cose, e mai non se ne. conchiudeva nessuna, di maniera che i fuorusciti fiorentini, i quali si guardavano prima con maraviglia, erano venuti, nell'andar tanto in giù e'n su, in derisione infino de' fanciugli; accadde che gli uomini del Borgo a San Scpolcro, essendo in parte, si diedero su per la testa, onde nacque che alcuni sbanditi profersono a messer Piero, che se sua signoria voleva far loro spalle con alcun numero di soldati, eglino opererebbono si, che farebbono, mediante la parte la quale avevan dentro gagliarda, rivoltar la città, e gliele darebbono nelle mani, aggiugnendo, secondo il costume degli usciti, quivi non esser dubbio nè pericolo alcuno. Non volevano costoro (come si ritrasse poi per cosa certa da lor medesimi ) dar la terra a' fuorusciti, ma servirsi più della presenza loro che delle forze, per vendicarsi contra la parte contraria: ma lo Strozzo, il qual sollecitato di Francia, di Vinegia e di Roma, e stimolato dalle querele de' Fiorentini, non desiderava altro che una qualche occasione, senza pensar più oltra, promisse loro largamente, che v'andrebbe incontinente con quanta gente volessero essi medesimi : il che egli fece ancora più volentieri, e con maggiore speranza per questa cagione: Trovavasi commessario del Borgo Alessandro Rondinelli, il quale, come si disse ne'libri precedenti, era tutto di Baccio Valori; il qual Baccio, che si sarebbe appiccato, come si suol dire, alle funi del cielo, andava sempre ghiribizzando qualche arzigogolo; laonde disegnando di volersi servire di questa occasione, mandò Filippo suo minor figliuolo, giovane astuto e animoso ma di strano e stravagante cervello, insieme con un ser Mariotto di ser Luca de' primi d'Anghiari suo

cancelliere, a favellargli in questa maniera : costoro due, senz'altri che un ragazzo appiè, giunsero la secondadomenica di quaresima, in sul mezzo di all'osteria a Dravio vicino alla badia de' Tedaldi un mezzo miglio, e facendo le viste di volere andare a una devozione, che si chiama la Madonna d'Anghiari, e perchè è in trivio, che noi chiamiamo erocicchio, ed essi combarbio, se le dice la Vergine Maria del Combarbio, richiesero l'oste. che aveva nome Marco di Matteo, che trovasse loro una guida; e avuto un maestro Giovanni da Ruffello, gli dissono, innanzichè arrivassono all'Alpe, che avevano una lettera del governatore di Cesena, la quale andava al. commessario del Borgo; però bisognava ch'egli accompagnasse il Frate; chè così si chiamava il ragazzo, fin la, acciocche gliele presentasse in man propria, ed essi gli aspetterebbono all'osteria dell'Albereto presso a Montedoglio. Il ragazzo andò, diede la lettera, e ritornò colla risposta; perchè rimandatone la guida, andarono la notte a scavalcare alla pieve di Micciano, dove si crede per molti che fosse già la magnificentissima e maravigliosa villa di Plinio Nipote, descritta leggiadramente da lui in una delle sue pistole; il piovano della quale, che si chiamava messer Raffaello Guglielmini, ed era amico e parente di ser Mariotto, non solo gli raccettò volentieri e gli alloggiò copertamente, ma la mattina passando di quivi, siccome erano rimasi, il commessario col cavaliere solamente. l'invitò a desinar seco, ed egli dopo alcuni rifiuti, licenziato il cavaliere, vi restò solo. Partito il commessario, Filippo riferì al piovano la promessa che gli aveva fatta di voler dare alla prima occasione che se gli scoprisse, il Borgo a' cardinali e a' fuorusciti, e il piovano gli promise che tosto che'l Borgo avesse fatto egli, farebbe dar la volta (4) anco ad Anghiari.

<sup>4)</sup> Gli Edilori di Leida e il Cambingi sono d'accordo a correggere: tosto che! Toiryo access futto cio, ogli furribbo dant a sotta ec. Noi per l'opposto ci pare che questa forma sia fredda e svigorita, dove l'espressione dell'A. N. (che così serisse ne' più volte ricordali Sbozzi) è piena di vita, e suona giusto giusto: ( ma con maggiore dificacia, anche per l'aggiunta dell'epit che pare colose, '

Messer Piero dunque, avendogli Filippo fatto contar novemila ducati, perche potesse pagare i suoi debiti, si deliberò, ancorachè egli il contraddicesse molto, di volere andare al Borgo per ogni modo; al che dicono che il Valori non solo lo consigliò, ma lo fece servir di danari, e la prima cosa mando un uomo a posta a detto piovano, facendogli sentire che stesse provvisto ed apparecchiato per far rivolgere Anghiari, perchè la domenica notte seguente si rivolgerebbe il Borgo senza manco nessuno; poi dato ordine ad Alessandro Martinelli da Cesena e ad alcuni capitani che soldassero gente più segretamente che potevano, dando uno scudo per uomo. e promettendo di dover dar la paga intera, quando edove si farebbe la massa (1), mandò polizze a tutti quei fuorusciti che gli parvero a proposito, significando a ciaseuno che il venerdi dopo desinare fusse in ordine, perche egli voleva cavalcare a una fazione. Fu avvertito parte con riso, e parte con indegnazione di molti, che egli quasi fosse principe, o gli potesse comandare, si sottoscriveva, lo Piero Strozzi, senz'altro; e benchè non dicesse dove andar si volesse, molti se lo indovinavano, ed alcuni il sapevano. Di questo posso render io testimonianza certissima, che Benedetto Varchi, essendo da lui stato ricerco che dovesse andar seco, dopo l'avergli risposto che farebbe tutto quello che gli piacesse, sebben quella non era la profession sua, gli disse che sapeva. di buon luogo, che oltre gli altri messer Filippo suo padre n'aveva di già dato avviso a Firenze; il che egli non

1) La ristampa di Milano elesse di spropositar tuttavia con l'E. C.; ed ha la messa.

e non i) tosto che V. Boryo acesse data la colta, furchhe der la vevla ad singliari, Perciocchè ci s'evale. Pare, [per ditta cel Deputati al Decamer, 99] si risponde a tutti gli altri, come che e egglia in genere quel vien e ciaschète non proprieta, onde l'verbo e hostari non dovrebbono star contenti all'avvertenza che il verbo Fare prende tatvolta il significato del verbo che lo precede, ma di più dire che altre volto lo prende da quello che segue, ed altre (come qui) dall'interacion del contesto. Ne a ciò fiere ha sempre bisogno (il che pure vorrebbe ceser detto) del ciò o d'altro segno che dimensi di contesti l'errobo di cut esso. Pare a demple l'officio.

nego, ma rispose d'aver mandato in sull'Alpe chi non lascierchbe passar Niccolò corriere, il quale era quella volta il progaccio che portava le lettere di Vinegia e, di Bologna a Firenze; ed avendo il Varchi replicato che. l'avviso non era ito per le mani del procaccio, il quale per sospetto non s'era voluto partir di Bologna, ma per un fante a posta, rispose che sapeva il tutto, e al tutto aver rimediato, e mettendo per fatto quello che a far s'aveva, e, potea non farsi, il che nelle cose della guerra mai, come testimoniano gravissimi Storici, far non si doverrebbe, aggiunse: lo solleciferò tanto, che noi saremo al Borgo prima che di Firenze, quando bene il

sapessino, ci possano aver provveduto. Parti agli tredici d'aprile il venerdi sera con più di cinquanta cavalli, la maggior parte Fiorentini e fuorusciti, tra' quali, di quegli che ora mi sovvengono, furono i più segnalati, Anton Berardi, Amerigo Antinori, Bertoldo Corsini, Baccio Martelli, Betto Rinuccini, Batista Martini chiamato il capitan Gote, Boccal Rinieri, Ceccone de' Pazzi, Cencio Bigordi, Francesco del Tessitore chiamato Cecchino Strozzi, Giuliano Salviati, Gualterotto Strozzi, Guglielmo, chiamato Memmo, Martini, lacopo Pucci, Ivo Biliotti, Lorenzo de' Libri chiamato Talloneino, Lodovico, chiamato Vico, de' Nobili, Niccolò Strozzi, Sandrino da Filicaia, Spagnuoletto Niccolini e Tommaso Alamanni. Quegli dal Borgo non passavano trenta, e tra questi, Francesco Scuccola, Meo del Mattana, Luchino Dori, Girolamo Norchia, Santi del Pellicciaio, Conte di Bernardino d'Alessandro, Simone fratello del capitano Cesarino, il Barosa, Mazzalupo, Quattrino, il Mazzerino e Conte suo fratello. Costui si ritrovava fuor del Borgo, perchè alla novella della morte del duca Alessandro aveva messo un marzocco sul pergamo della sua chiesa acconcio e atteggiato in guisa, che pareva volcsse predicare. Messer Piero s'avviò innanzi, e Ceccone come un poco di retroguardia, rimase addietro con una parte di cavalli, cioè di fuorusciti, perchè altri cavalli non v'erano, e con alquanti soldati, i quali ingrossavano tuttavia, perchè da Faenza, da Imola e da Furli, e d'altri luoghi circonvicini ne compariva qualcuno, perchè a tutti si diceva, che si darebbe danari, e a nessuno se ne dava; e con tutto che non si facesse danno nessuno nè a Meldola, nè a Mercato Saracino, nè alla Perticaia, nè alla Fornacc, donde si passò, nondimeno quando si giunse alla Cicognaia non si trovo nè uomo, nè cosa nessuna; onde si prese la via da Monte Fortino, nel qual luogo fu senza costo dato loro da bere e da mangiare. Infin qui s'era cavaleato continuamente senza rinfrescar mai ne i cavalli, ne le persone, e ciò non tanto per sollecitudine di non perder tempo, ed, arrivar più tosto, quanto perchè fra tutti i fuorusciti non si trovavano (cosa da non doversi credere) tanti danari, che fussero per una colazione sola stati bastanti. La domenica sera nel passar l'Alpi s'arrivo ad un luogo presso a Lamole nel ducato d'Urbino, chiamato il Palazzo de' Mucci, dove la maggior parte così de' cavalli, come de' fanti si restarono per la stanchezza; gli altri. che potevano essere un sessanta tra cavalli e pedoni. si condussero circa alle quattr'orc di notte alla Serra e a Monte Carelli ; villa vicina del Borgo in due miglia, d'onde non avendo tolto altro che pane per mangiare, se n'andarono cheti cheti presso al Borgo a un mezzo miglio.

Ma innanzichè io proceda più oltre, bisogna sapere che il duca Cosimo era stato più giorni innanzi avvisato da diverse persone di vari luoghi, così per ambasciate come per lettere, di tutto quello che disegnavano i fuorusciti, e il di medesimo che il Rondinello favellò con Filippo, fu scritto a sua eccellenza, si da altri, sì da Bernardo Pichi dal Borgo; ben è vero ch'essi credevano ch'egli avesse parlato non con Filippo Valori, come aveva, ma con Ceccone de' Pazzi, e chi con Bertoldo Corsini. E questo avveniva al duca Cosimo, perch'egli imitando il costume del valoroso padre suo nell'investigare non che gli andamenti, i pensieri degli avversari suoi, così da uomini grandi, e diligenti per amistà, come da spie, o palesi o segrete, per danari, usaya continuamente incredibil diligenza, e spendeva una quantità inestimabile di pecunia, tantochè io ardi-rei d'affermare che, oltra gli ambasciadori, mandatari e

offiziali suoi, non era, non dico città alcuna, o castello in tutta Italia, ma borgo o villa, e quasi osteria, onde non fosse quotidianamente avvisato il duca Cosimo; ma tre, pare a me, d'uomini privati, furono, che più caldi di ciò si mostrassono e più diligenti degli altri: l'abate di Negro da Genova, messer Donato de' Bardi de' signori di Vernio da Venezia, e messer Vincenzio Bovio, o del Bo da Bologna, con tutto che fosse cieco; di maniera che gli venivano ogni giorno tante lettere, tanti avvisi, tanti estratti, che io per me mi fo maraviglia come avesse tempo, non dico di considerarle e far ri-sponder loro, ma di leggerle. Ora, perche lo spiare i segreti de' nimici è una delle più importanti e laudevoli cose che far si possa, e specialmente da' principi, ne' casi della guerra, m' offre larghissimo campo non solo di potere, ma di dover commendere la prudenza. e sagacità del duca Cosimo. Ma io, per vero dire, mi trovo in questo luogo a strettissimo e dubbioso partito, non volendo da un de lati preterire ne le leggi della Storia, ne il costume mio di lodare o biasimare tutti coloro i quali, o per le buone o per le cattive opere loro, meritato se l'hanno, e temendo dall'altro non per avventura si pensi che io, o per affezione di chi mi ha beneficato, o per adulazione a chi beneficar mi poteva, vada talvolta simulando e talvolta dissimulando la verità. E questa è stata una delle principali cagioni, perchè io tant'anni ho (forse non senza mio grave danno e pregiudizio) così pertinacemente ricusato di voler più oltre scrivere che la vita del duca Alessandro; ma perchè la verità è figliuola del tempo, ed ha forza grandissima, può ben esser oppugnata, ma espugnata non mai.

Ripigliando dunque dove lasciai, aveva il figliuolo del signor Giovanni per ovviare a' disegni de' suoi nimici, fatto serivere a tutte le sue terre di maggior pericolo, che stessero a buona guardia, ed al Borgo dietro al nuovo commessario Gherardo Herardi, con participazione del signor Alessandro e del signor Pirro, co'quali nell'occorrenze della guerra si consigliava, mandato il signor Otto con buon numero di fanti, ed il signor

Ridolfo co' suoi cavalli, e commesso al signor Federigo fratello del signor Otto, che si trasferisse da Pistoia con maggior celerità che potesse, alla volta d'Anghiari, dove era vicario Iacopo Spini, e vi si trovavano, oltre a cento fanti fatti venire da Castello e da Citerna, il eapitano Luchino da Fivizzano, il capitano Marcello da Forlì, il capitano Corbizzo da Castrocaro, il capitano Pichi altrimente il Manzuola, ciascuno cella sua compagnia; è di più s'era dato ordine al Sarmiento maestro di campo, ed a Lorenzo Cambi commessario sopra quelle genti, che conducessero gli Spagnuoli ed i Lanzi, i quali si trovavano nel Valdarno di sotto, al castello del Ponte a Sieve per poter tostamente, dove il bisogno avesse ricereato, mandarli.

Giunti dunque quella parte di fuorusciti ch'io dissi, quasi sotto la città, fu fatto celatamente intendere a f Borghesi da quei della parte, che se non volevano essere tagliati a pezzi tutti quanti, s'andassino chetamente e velocemente con Dio. Difficil cosa sarebbe il credere lo sbigottimento che naeque in tutti, quando i Borghesi, sollecitando il partire, mostravano gran paura di dover essere scoperti ed assaliti da que di dentro; ma era ciascuno tanto stracco ed inficvolito, così per lo aver cavalcato di soverchio, come per non lo aver mangiato : ne dormito a bastanza, che molti si gettarono a diacere in terra dicendo: « lo non posso più, ammazzinmi. » Pure la mattina innanzi la levata del sole co' danari di questo e di quello, cd in specialità di Giovanni Rigogli, si mangiò un poco al medesimo palazzo de Mucci, e fecesi risoluzione d'andar via senza tentare altramenti Anghiari; e passando da Sestino non già con animo d'assaltarlo e fermarsi quivi, ma solo per iscorciar la strada e riposarvisi alquanto, si mandò a chieder passo e vettovaglia; ed avuto risposta, che andassino, che sarebbono ben visti e ricevuti volenticri, messer Piero s'avviò a piedi, e tutti gli altri parte a piedi, e parte a cavallo gli tenner dietro alla sfilata,

Quando fu un miglio presso a Sestino, gli furon portate le chiavi di non so che bicocca, ma egli lodando e ringraziando coloro che portate l'avevano, non volte.

accettarle; e poco di poi due di Sestino gli vennero incontro in parole per onorarlo, ma in fatti per vedere e riferire che genti e quante n'avesse con esso seco. È Sestino un piccolo castelletto lungo un fiumicello chiamato la Foglia; ha dinanzi una piazza, dove si fa il mercato, con un borgo pieno di case e di botteghe, le quali avevano a pena fornîto di sgomberare. Nella terras'entra per un ponte, il quale è dinanzi alla porta; alla quale giunto messer Piero senz'altr'arme che la spada sola; e col coietto sfibbiato sulla camicía, chiese d'esser messa dentro. Ma uno di que' due che incontrato lo avevano, rispose, il castello esser piccolo e tutto pieno, ma che darebbono vettovaglie e alloggiamenti nel borgo. Messer Piero montato in collera disse con malpiglio: « Conoscetemi voi.? - Signor si, (rispose quell'altro), voi siete il signor Piero figliuolo del signor Filippo Strozzi, e vi siamo servitori, ma l'entrar dentro a vostra signoria non fa nulla, e noi non vogliamo, per amor delle donne nostre, » Allora si fece chiamare il podesta, il quale era messer Orlando Gherardi, e tutto alterato il domando quasi minacciandolo, per qual cagione pol volesse accettare nella terra; rispose tutto. tremante e quasi piangendo: « Vedete, signore, egli non istà a me : quattro uomini, i quali fanno il tutto, non vogliono: » di quei quattro n'usei fuori uno, al quale Anton Berardi, parendoli favellasse più alteratamente di quello si convenisse, diede una pugnalata sul viso, ed il podesta fu messo e serrato a chiavistello in una volta. Mentre si dicevano e facevano queste cose; stavano le donne co' bambini in braccio in su una parte delle: mura mezze rovinate, piangendo e gridando ad alta voce Misericordia.

Erasi dato ordine (perchè messer Pietro l'aveva presa in gara, e voleva vincer la prova) che Sandrino da Filicaia e Amerigo Antinori ammazzassino nel ritornar dentró colui che uscisse fuori a portar da bere; e attraverassino l'alabardic- allo sportello; ma messer Piero non ebbe tanta pazienza, perchè non prima si fu levato il boccale dalla bocca, ch' egli gridò, dentro, dentro; sallora fu tratto un archibuso, il duale colse nel petto

il capitan Niccolò Strozzi, e non ostante un giubbon di piastra ch'egli avea indosso perfettissimo, lo fece cader morto a canto, e poco meno che addosso a colui che scrive ora queste cose. Un altro batte in un muro di mattoni, ed un calcinaccio percosse il capitano Ivo in una tempia, il quale postovi il fazzoletto, e facendo le più grasse risa del mondo, disse: Questo è il primo sangue che mi fosse mai cavato da dosso in guerra nessuna. Fu ferito in una coscia pure d'archibuso Michele, chiamato il Moretto, de' Signorini; onde il ponte ch' era calcato, si sgombro in un tratto, e molti, che per la stanchezza giacevano in terra, saltarono in piedi, e si posero sopra un campanile e su per li tetti delle case alle poste, ed alcuni fecero sembiante chi di volere assaltare il castello, il quale si sarebbe senza dubbio, essendo egli debolissimo, agevolissimamente preso, e chi di voler metter fuoco alla porta. Ma messer Piero, essendo stato nell'andare in qua e in là, ferito Cesare da Marradi e non so che altro soldato, fece dar nel tamburo, e, ragunata in luogo dove non potevano essere offesi dagli archibusi tutta la gente, stette alquanto in forse, se voleva che si desse l'assalto; poi dubitando che dentro fussin de' soldati, e veggendo sopra un monticello non molto di quivi lontano una gran frotta di contadini, i quali gridavan forte, e percotendo l' arme l'una coll' altra ne davano la baia, s'avviò in ordinanza: e se non che in quello comparse il Martitinello, il quale era rimasto a dietro con una buona banda d' archibusieri; era agevol cosa che non quei di Sestino, i quali non eran se non quattro uomini con due archibusi soli, ma quei villani ne manomettessero. Al podestà fu aperto, Niccolò si rimase dove egli cadde, ed il Moretto s' era lasciato in abbandono, ancorachè molto si raccomandasse; ma Piero Benintendi, ch' era suo amico, lo fece portare a Belforte piecol castello del duca d'Urbino, dove con gran fatica fu lasciato entrare nè mai l'abbandono, se non poiche lo vidde morto e sotterrato.

Da Bellorte, essendo già sera, e non sappiendo nessuno dove andarsi, licenzio messer Piero tutti i soldati; ed i fuorusciti, maledicendo ognuno Piero Strozzi e chi l'aveva ingenerato, si cominciarono a sbandare; pure la maggior parte, ancorchè egli non avesse voluto, gli andarono dietro a Castel Sant'Agnolo, nel qual luogo bisognò che ciascuno, per far danari da poter vivere, vendesse, quasi ad uso di zingani, o de' panni di dosso, o dell' armi; e Amerigo Antinori tra gli altri si cavò del tocco alcune punte d'oro, e le diede a certi soldati che andavano gridando: Noi ci moiamo di fame, noi ci moiamo di fame; nè pensi alcuno che in si poca gente fosse mai rovina maggiore. E perchè si temeva quello che fra pochi giorni avvenne, cioè che d'ora in ora non venisse comandamento o dal papa o dal duca d'Urbino, che s'uscisse delle terre loro, messer Piero con Ceccone de Pazzi, Giulian Salviati, Bertoldo Corsini e alcuni altri, se n'ando all'osteria di Sigillo, dove ebbe una lettera da ser Mariotto cancelliere di Baccio, e da Mazzerino per uno a posta, che dovesse subitamente ritornare a dietro, perche Anghiari se gli darebbe. E prima gli era stato seritto dal Borgo dall' arcidiacono, che 'l popolo s'era levato in arme, e ne aveva mandato fuora i soldati.

Quello che si dice del Borgo, fu così: Nella città del Borgo, partita come l'altre, son due famiglié nemicissime l'una dell'altra, Pichi e Graziani; i Pichi erano più che mortalissimamente odiati da tutto l'universale. Avvenne che'l lunedi sera a due ore di notte nel metter le guardie sulle mura, si levo in arme tutto il popolo gridando, fuora, fuora i soldati forastieri; e ben- . chè gridassero, palle, palle, il commissario, il vicario, il signor Otto e tutti gli altri capitani dubitando, come dovevano, corsero tutti armati al romore, ed insieme con loro andarono molti della città; e dopo gran contrasto bisognò, a voler si quictassero, che, fuora il signor Otto con cinquanta compagni, tutti gli altri uscissero della terra. Tra quegli che rimasero fu il capitano Girolamo Accorsi d' Arezzo chiamato il Bombaglino, allievo del signor Otto, dal quale egli non meno per l'ardire e virtù dell'animo, ehe per la destrezza e gagliardia del

corpo era sommamente amato e tenuto caro (1). Le cagioni di questo sollevamento furon due: la prima, le parzialità e nemistà lore, non si fidando l'uno dell'altro; la seconda, perche pareva loro essere, ed erano bastanti a guardar la terra da sè, e parendo loro d'essere in un certo modo notati d'infedeltà, volevano che sua cecellenza n' avesse a saper, grado non alla forza de'soldati, ma alla volonta de' Borghesi; e di vero in loro non si vide generalmente atto nessuno di volersi ribellare. Il tumulto si posò a quattr'ore; ma di poco era levato il sole, che si levarono di nuovo, e fu necessario, perche si fermassino, che anco il signor Ridolfo con tutti i suoi cavalli sgombrasse la città. Il medesimo giorno essendo il capitano Sandrino Pichi ritornato da Firenze, ed insieme con esso lui il Balena del Bianco e non so chi altri, fu assalito e morto con grand'allegrezza del popolo, sonando tuttavia la campana a martello. Questo fu il martedi; il giovedi vegnente levatosi un' altra volta tutto il popolo corse coll' arme e col fuoco alle case de' Pichi e a quella di messer Niccolò Rigi, il ligliuolo del quale chiamato Lorenzo, e per soprannome Baggiana, rilevò una ferita; e non è dubbio che ali uomini sarebbono stati tagliati a pezzi e le case abbruciate se il commissario e gli altri capitani non si fossero frapposti, è patteggiato che tutti capi dovessero incontanente partirsi della città; i quali furono: Lorenzo con tre figliuoli, Guiccione con tre figliuoli, Girolamo con due figliuoli, Cammillo con un figliuolo, Scipione, Ridolfo, lo Squaequera, Francesco e Annibale, tutti de' Pichi; messer Niccolò con un figliuolt, il Canonico e Cammillo, Benedeuto e Antonio, tutti dei Rigi: Giuseppe Orlandini, Francesco Polidori, ed il Guerra dal Monte cagnotto de' Pichi.

Quanto ad Anghiari la cosa stette in questo modo: Sono in quel castello, da non dover essere dispregiato,

L'edizion di Leida aggiunge: Questa fazione fa innanzi alla zotta di Sestino, e l'osservazione è giusta, ma rompendo, qui posta, il filo disteso del ragionamento, ha vista di chiosa entrata nel testo.

due famiglie principali, Mazzoni e Guglielmini; de' Mazzoni era capo Guido di Mazzone; de' Guglielmini, prete Andrea di Domenico di Guglielmo. Queste due fazioni s' erano prima per la morte del duca Alessandro risentité, e poi per la novità dello stato di Firenze, e per gli garbugli ch'erano seguiti, avevano prese l'armi, nè altro aspettavano che una qualche occasione per potersi sbizzarrire e cavarsi la stizza del capo. Occorse che 'l capitano della banda, Vincenzio da Castello, giunse una notte con forse sessanta fanti ad Anghiari, e chiese d'esser messo dentro, dicendo che voleva guardar la terra per sua eccellenza illustrissima; ma il vicario, che cra Lorenzo Gondi, uomo accorto e vigilante, e lacopo Parigi, il quale vi era stato mandato dal commissario generale Gherardo Gherardi, di cui era provveditore, dubitando de' casi che nascer potessero, non vollero accettarlo; di che nacque che ser Mariotto, lacopo di ser Giusto e Andrea di Giovanni legnaiuolo chiamato Bruglione, ed altri fuorusciti d'Anghiari, i quali erano alla pieve di Mucciano, e pensavano, mediante ser Francesco fratello di ser Mariotto ed altri della parte, entrare in Anghiari, intendendo che si guardava, pensarono ad altro; e tanto più quelli i quali erano stati scacciati dal Borgo, così fanti come cavalli, s'erano ritirati quivi, ed il signor Federigo medesimamente; perchè come fu giunto al ponte del Borgo, cominciò a suonar la campana a martello, ed il popolo correndo alle mura gridava che non volevan soldati forestieri; onde il signor Otto per minor male, gli fece intendere che si ricoverasse ad Anghiari. Questo movimento fu cagione che poco appresso s'affrontarono una notte le due parti Mazzoni e Guglielmini con tanta rabbia, che fu uno stupore. Dalla parte contraria a' Guglielmini fu morto messer Ippolito Mazzoni, e cinque feriti; e dalla contraria a' Mazzoni fu morto Paolo di Piero di Guglielmo, e ferito prete Andrea.

Messer Piero, avuta la lettera e la staffetta, si risolvè subito di voler tornare a dietro è tentar di nuovo la fortuna, ma non avendo nè egli, nè alcuno che quivi fosse, un quattrin solo, si raccomandò all'oste, che aveva nome Orlando, e gli promesse, vendendo la pelle dell'orso, come si dice, il maestrato delle poste, tosto che egli ritornato fosse in Firenze; ed ebbe in prestanza da lui, che gli andò ad accattare da più bottegai nel castello, trenta scudi; e detto a gli altri, che la notte medesima lo seguitassero, ed a Benedetto Varchi, che quando potesse (perchè non si sentiva bene, e'l male suo non era altro se non che gli erano venute a noia le guerre) s'avviasse a Perugia in casa del capitano Ascanio della Cornia, e quivi l'aspettasse, o se n'andasse ad aspettarlo a Roma, montato di mezza notte sulle poste ayute dal medesimo Orlando a credenza, con Ceccone solo andò via. Conobbero il Varchi e gli altri d'essere stati lasciati quivi quasi come per pegno de' danari accattati; ma Orlando usò altrui di quelle cortesie, le quali a lui dagli altri usate non furono; perchè dopo due mesi, avendo in quel mezzo scritto più lettere, ebbe a mandare, il fi-. gliuolo a Roma, il quale vi stette sull'osteria più giorni, e gli bisognò, se volle riavere i suoi danari prestati, usar più volte diversi mezzi; perchè sebbene messer Piero commetteva a Simone Guiducci, il quale era cassiere del banco, che lo pagasse, Simone o non voleva dargliele, o non poteva; conciosiacosachè Filippo avea rinnovato la commissione, che a Lunghezza non si raccettassino soldati, ed in Roma non si pagassino danari ad alcuno de' figliuoli senza la polizza di sua mano.

Ma tornando alle cose del Borgo e d'Anghiari, messer Piero avendo inteso per la strada come fusse ita la bisogna, si ritornò indietro, e riseontrato un. servidore di Lorenzo suo cognato, il quale l'andava cercando, ricevè da lui cento scudi, e venticinque n'ebbe da Giovanni Berlinghieri, mandatili, inteso il caso del Borgo e di Sestino, da Roberto suo fratello; e per non essere appostato, seguitandolo tuttavia qualche fuoruscito, diceva di dover essere la tal. sera nel tal luogo, e andava in un altro. Fu veduto alle Lame, a Sant'Angelo in Vado, a Castel Durante, a Fossombrone, in Perugia, ed a Castel della Pieve, dove trovà Ruberto, il quale v'era stato più giorni fuggiasco col signor Bandino, e quindi se n'andarono, prima a Lunghezza, bella e ricea tenuta già della casa de'Medici, ed allora di Filippo lor padre, e

poi a Roma nella lor casa di Borgo; le quali gite con tutto quello che e' dicevano non solo, ma pur facevano, erano scritte d'ora in ora a sua eccellenza.

Piacemi di non pretermettere in questo luogo ad esemplo ed avvertimento mio e d'altrui, che gli Storici, se non molte, alcuna volta dicono la bugia, scrivendo per vero quello che non è, ma non già mentono, credendo che così sia come essi scrivono: e questo dico, perchè essendomi io trovato in persona a tutta la soprascritta fazione, e veduto cogli occhi miei il podestà di Sestino essere stato racchiuso in una volta, ed il medesimo dico di molti altri uffiziali, e casi somiglianti, quando leggo ora le lettere scritte da lui e da loro al signor duca ed altri. truovo alcune cose che furno, essere state taciute, ed alcune che non furno, essere state affermate, ed alcune (che è il peggio) essere state altramente scritte di quello che furono; di maniera che si può, se non veramente giudicare, verisimilmente conghietturare che le Storie le quali non si scrivono se non se da coloro i quali v'intervennero presenti almeno in quel tempo che fatte furono (4), possono in alcune parti, anzi piuttosto in molte (se nel riscontrare la verità non s'usa una diligenza infinita) esser non vere.

Similmente non voglio preterire che tutti quei signori, su per le cui terre passavano i fuorusciti, fecero, o vere o finte che le si fossero, dimostrazioni, che ciò fosse loro dispiaciuto; e tra gli altri il duca d'Urbino, oltra l'aver fatto bandire che in nessun luogo dello stato suo si potessero raccettare più che tre persone insieme, e quelle per una sera sola, mandò il colonnello Lucan-

<sup>1)</sup> Le Storie di cui Intende sono indubitabilmente quelle di Autori non intervenuti o almeno non contemporanei a' fatti ch' elle raccontano. Onde si vede, ovvero a nol par di vedere, prima, che il suggetto di questo verbo futte furono è il nome cose, cui s'appunta la mente cernendolo ( con l'atto qui addietro per noi ragionato) dalle idee che lo accompagnano nella voce Storie; poi, che a cose, o, rigorosamente parlando, al luogo dov'elle si compiono, come a suo termine è inteso il vi unito a intervennero; e finalmente, che la formula esclusiva se non se riesce per affatto soverchia, e nuoce alla chiarezza del sentimento.

tonio Cuppano da Montefalco, degnissimo allievo del signor Giovanni de' Medici, a Castel Durante, perchè non lasciasse passar soldato nessuno, ed il capitano Geronimo Vandini a Lamole per la medesima cagione. Solo messer Giovanni d'Alessandro de' Pazzi, signore allora di Civitella, aveva in un medesimo tempo con doppia malizia, per non dir tristizia, scritto al duca mostrando quanto fosse fedele e affezionato di sua eccellenza illustrissima, ed offerendole sè e tutte le cose sue, ed a i fuorusciti fatto intendere di nascosto, che se venisse loro in destro di servirsi di Civitella per farvi la massa, o per altra comodità, che egli farebbe le viste di non vedere.

" E con queste cose fornito il 36 entrò l'anno nuovo 4537.



## LIBRO SEDICESIMO

## SOMMARIO

Il papa e Cesare cercano d'ingannarsi l'un l'altro. Cesare manda in Firenze ii conte di Sifonte. Pratiche d'accordo tra i cardinaji, i fuorusciti e il duca Cosimo. Sei cittadini eletti per trattare con Sifonte. Dichiarazione di Cesare che conferma il princinato al duca Cosimo. Fortezze di Firenze e di Livorno in mano di Cesare. Tazza e sigillo di Nerone portati via di Firenze da Sifonte, Margherita d'Austria piglia congedo dal senato florentino. Deliberazione di Filippo Strozzi di muover guerra al duca Cosimo. Soldatesche de'fuorusciti e suoi capi. Errore de'fuorusciti. Vescovo di lesi mandato ambasciadore a Roma dal duca Cosimo. Eredità della casa de' Medici presa dal papa. Ribalderie del primo segrelario del papa. Motto arguto. Ingiuria fatto dal papa a Lucrezia de' Medici. li papa priva i Capponi d'Altopascio. Azioni del papa nel voler far grande la casa sua. Decime messe dal papa in Toscana. Firenze interdetta. Scelleratezza di Pier Luigi Farnese commessa nella persona del vescovo di Fane. Morte del vescovo di Fano. Detto de' Luterani.

La rotta di Sestino, perchè così fu chiamata, si per i molti disordini ed inconvenienti che in ella e di lei seguirono, e si massimamente perchè la fama, aggiugnendo del suo, fa le cose sempre maggiori, quanto scemò di credito a' fuorusciti, i quali sotto nome degli Strozzi si comprendevano, tanto crebbe di riputazione al signor Cosimo, il quale con incredibil diligenza at-

tendeva in tutti quei modi che sapeva e poteva migliori, a stabilire le cose sue, le quali dipendevano da due capi, l'uno e l'altro de' quali aveva non poca difficoltà; lo primo era il prepararsi di poter resistere ad una guerra, la quale prevedeva doverli esser mossa; il secondo, ottener dall'imperadore il consenso e confermazione del suo principato. Ordinò dunque per tutte le terre sue di qualche sospetto quello che di sotto si dirà. Fece che alla fine d'aprile s'elessero quattro uomini a porre un accatto, il quale dovesse gettare cinquantamila fiorini, ed in quel mentre non mancava per Averardo Serristori suo ambasciadore, e per Giovanni Bandini di tener sollecitato Cesare; il quale Cesare, sebbene s' era mostrato contento della sua elezione e molto commendata l'aveva, nondimeno sin a quel tempo, con tutte le diligenze (4) le quali e dal Serristoro e dal Bandino s' erano usate grandissime, altro non aveva fatto che dare buone promesse: stando forse so-speso, sì per gli apparecchi grandissimi che si diceva fare il re cristianissimo per venire in Italia, e sì per le pratiche che sua maestà teneva continuamente col papa, nelle quali, mentre cercavano ingannarsi l'un l'altro, si procedeva da tutte e due le parti con infinite simulazioni e dissimulazioni; non essendo l'arte di Paolo III, ancorchè vecchio ed astutissimo, maggiore di quella di Carlo V, ancorchè giovane; per ordine del quale parti di Roma nel principio di maggio insieme con messer Cherubino, Ferdinando di Silva chiamato il conte di Sisonte, ministro in Italia ed oratore suo : il quale giunto in Firenze, dove fu incontrato, ricevuto ed alloggiato onoratissimamente nelle stanze di sotto del palazzo de' Medici, cominciò, per iscoprir gli umori e le passioni degli animi de' cittadini così in favore, come in disfavore di Cosimo, a tener cautamente diverse pratiche.

L'imperadore per levare il sospetto di volersi (come si diceva) impadronire di Firenze, s'era lasciato in-

356 - 47 12 (200) 166 - 7 31 - 21

<sup>1)</sup> Riordiniamo secondo la stampa di Leida; la Citata pone: nondimeno con tutte le diligenze sin a quel tempo.

tendere che gli bastava assecurarsi di quello stato, e, perche questo seguisse, si contenterebbe di qualsivoglia governo che a quei di dentro fosse piacinto e paruto migliore; e perche la mente sua sarebbe stata, che i fuorusciti fussin tornati in Firenze d'accordo, si per levare quell'occasione al re, si per potersi servire di que tre mila fanti, i quali per la sicurezza dello stato nuovo soggiornavano sul Fiorentino, aveva Sifonte scritto al cardinal Salviati, che volendo sua signoria reverendissima convenire, mandasse a Pirenze una persona bene instrutta: fu eletto messer Giovan Maria Stratigopolo chiamato il cavalier Greco; ma il cardinale, il quale sapeva d'essere in cattivo predicamento della maggior parte de fuorusciti , i quali segretamente , ma non si che non si risapesse, si lamentavano di lui, e si chiamavano ingannati e traditi, volle che insieme con esso lui, il quale dipendeva dal priore suo fratello, si mandasse un altro, che fusse più loro considente che non era il cavaliere, e questi fu messer Donato Giannotti; Arebbono i principali de fuorusciti, ancorchè fussero confusi e discordanti fra di loro , acconsentito ad une stato di ottimati con un capo a vita, e si sarebbono contentati di Cosimo, non tanto per contentarsene, quanto che sappiendo la mala contentezza de' più segnalati cittadini di Firenze, speravano di potere accomodarsi meglio e più agevolmente essendo dentro, che stando fuori. Proposero il cavaliere ed il Giannotto, che si deputussero da ciascuna delle parti quattro uomini, i quali dovessino in alcun luogo comodo ad ambedue consultare e risolvere quello che fusse da fare. Il conte li domando se avevano il mandato a poter convenire, ed avendo essi risposto di no, disse loro, dubitando ehe non tenessero pratiche co cittadini, che si partissino della città, e più non vi tornassino, se non avevano il mandato; ma non si procedette più oltre; si perche a costoro parve d'essere uccellati, e si perchè gli oratori franzesi, i quali prima, veduta la confusione e la tardità di Filippo e de'cardinali, erano insospettiti, intese queste pratiche, cominciarono a dolersi, e a mostrare quanto elleno fussero per dispiacere alla maesta del Cristianissimo, il quale solamente per muovere la guerra a Firenze, e per rimettere i fuorusciti in casa, aveva rimesso in Venezia di contanti quarantamila scudi, e s'apprestava di venire egli in persona con grandissimo esercito di fanti e di cavalli in Italia.

Sifonte alli ventitre, essendosi ragunati i quarantotto col signor Cosimo, si dolse prima grandemente della morte del duca Alessandro, poi grandemente si rallegrò; dell'assunzione del signor Cosimo; seusossi del non aver fatto prima questo ufizio, perchè aveva giudicato doversi innanzi tratto intender qual fosse l'animo de'fuorusciti, a' quali, poichè non eran ritornati col mandato, nè avevano scritto cosa nessuna, non s' arebbe più rispetto veruno. Fu commessa la risposta a messer Matteo Niccolini, il quale rittosi in piedi disse: « Che quella cittadinanza e consiglio aveva eletto il signor Cosimo, si per la salute della città, e sì per ubbidire a quanto avea disposto e ordinato la cesarea maestà nell'Indulto, e Privilegio del duca Alessandro, e che per conservare quella città alla devozione di lei, avevano speso e sempre spenderebbono senza risparmio nessuno. Quanto alle cose dello stato, perchè si potesse negoziare più al ristretto, e con maggior comodità, eleggerebbono sei uomini : » i quali furono questi : messer Matteo Niccolini, messer Francesco Guicciardini, Roberto Acciaiuoli, Francesco Vettori, Matteo Strozzi e Giovanni Corsi, tutti del consiglio segreto, da Giovanni Corsi in fuora, e di più Ottaviano de' Medici eletto dal duca Cosimo.

Egli non si potrebbe nè dire, nè credere quanta diversità trovasse Sifonte negli animi de cittadini; e quelli stessi che pur dianzi avevano palesemente favorito ed innalzato Cosimo, l'andavano allora occultamente disfavorendo e abbassando, mettendo avanti chi nuove maniere di reggimento, e chi nuove condizioni nel reggere; nè si vergognò Domenico Canigiani ( qualunque cagione a ciò fare il muovesse) dirli, ma colle solite disoneste parole, che di quarantotto che essi erano, ne erano quarantasette uomini effemminati ed impudichi, giudicando per avventura, come suole avvenire le più volte, gli altrui vizi da 'suoi medesimi. Di già aveva

scritto l'imperadore, e fatto scrivere agli ambasciadori del duca, che il conte verrebbe coll'ordine ch'ei venne; laonde il conte, veduto tanta varietà e instabilità di cervelli, e sappiendo che le pratiche tra i Franzesi e i fuorusciti, sollecitando ciò il re, s'andavano tuttavia restringendo, si risolvette che il principato di Cosimo più facesse a benefizio di sua maestà, che alcuno altro governo, e perciò alli ventuno di giugno per l'autorità concessali amplissima da lei, come appare nel Privilegio dell' ultimo giorno di febbraio, dichiarò: « Che 'l principato della città di Firenze fosse ricaduto e s' appartenesse al signor Cosimo figliuolo del signor Giovanni de' Medici, come più prossimo e di maggior età che alcuno altro di detta casa, e a tutti i suoi figliuoli, eredi e successori discendenti legittimamente dal corpo suo; » e così avendo privato Lorenzo di Pierfrancesco come ribello, e traditore di sua maestà, per lo parricidio commesso da lui nella persona del duca Alessandro suo genero, e tutti i suoi discendenti in perpetuo. di tutte le ragioni che avesse o in qualunque modo aver potesse sopra lo stato della città di Firenze, costitui il signor Cosimo capo primo e principale della repubblica, dello stato e del governo di Firenze e di tutto il suo dominio, e dopo lui i figliuoli maschi, eredi e successori suoi legittimi, con tutta l'autorità, grazie e privilegi che aveva il duca Alessandro in qualunque maniera acquistate dalla città, o in altro modo, quando fu morto. E se ne fece pubblico e solenne istromento e Privilegio sottoscritto di propria mano dal conte, e suggellato col suo suggello.

Volle poi, che 'l signor Alessandro Vitelli riconoscesse e giurasse di tener la fortezza per nome dell'imperadore, ed egli, o non pensando, o non curando quello che di lui il duca Cosimo e tutti gli altri dir dovessino, l'acconsenti. Il medesimo (tanto è piccola la fede dov' ella dovrebbe esser grandissima) fece Fazio Buzzaccherini da Pisa di quella di Livorno, non ostante che avesse promesso al signor Cosimo tutto il contrario; e pure aveva avuto innanzi l'esempio del capitano Matteo da Fabbriano, il quale essendo capitano della

Nnova di Pisa, aveva non meno arditamente risposto, che con fedella, se averla avuta in custodia da Medici, e per i Medici volerla guardare, e a loro rendere; del che fu grandiemente lodato, e più sarchbe stato, se si fosse saputo che il signor Pier Luigi Farnese con ordine del padre lo fece tentare per mezzo d'un suo fratello, promettendoli mari e monti (come si dice), che gliele dovesse (1) dar nelle mani; del che appariscono ancora più lettere seritte non in cifera, ma in un gergo a uso di lingua furfantina molto strano.

Prese Sifonte per ragione dell'antifato ( chè cosi chiamano essi la contraddote ), in nome di miadama Margherita il possesso di tutti i beni cosi mobili come immobili, i quali erano stati del duca Alessandro; i mobili furono molti d'ogni ragione, e tra i più rari e preziosi due rarissimi e preziosissimi: la tazza ovvero vaso d'agata, e il sigillo di Nerone: e tutti se ne gli portò seco, benchè il signore Alessandro n'ebbe la parte sua; in qualunque modo, egli cavò di Firenze tra giòte è danari ed altre robe di valsuta un tesoro incredibile: gl'immobili lasciò tutti in affitto per settemillacinquecento scudi l'anno al signor Cosimo, i quali sua eccellenza ha pagati sempre e paga continuamente.

Piacque a madama, la quale, tutto che fusse più tosto fanciulla che giovanetta, mostrava co fatti e colle
parole d'esser nata di chi ella era, di fare, innanziche lella si dipartisse, la dipartenza; perche congregatisi i quarantotto col signor Cosimo, ella con maravigliosa grazia e cortesia chiese umanamente licenza da
tutti, e gli confortò a dovere stare d'accordo tra di
loro; raccomando affettuosameate a' cittadini il signor
Cosimo, ed il signor Cosimo pregò strettamente, che
vofesse accarezzare ed avere per raccomandati i cittadini; promesse che farebbe appresso la maestà dell'imperadore suo padre e signore tutte quelle buone relazioni ed uffizi che ella sapesse e potesse maggiori, così
in 'accomandazione de' cittadini e della città, come in
in 'accomandazione de' cittadini e della città, come in

<sup>1)</sup> Così gli Sbozzi autografi; l'E. C. malamente legge le ne do-

favore ed onore del signor Cosimo; il quale, perchè ella aveva modestamente ricordato, che sarebbe stato bene riunir la città e rimetter gli usciti, volle che in presenza di lei, anzichè si partissino, si rinnovasse il partito fatto altra volta da sua signoria alli trenta di gennaio, perdonando di nuovo a tutti tutto quello che dal di della sua elezione infino a quel giorno avessino in qualunque modo e per qualunque cagione, o in detti o in fatti, o in biasimo o in danno, o di sè o della città macchinato; sicchè potesse ritornarsene liberamente e goder la patria ed i beni suoi senza pregiudizio nessuno, chiunque volesse. Ma pochi furono coloro, anzi pochissimi, i quali cotal grazia e benefizio, per le cagioni che appresso si diranno, accettare volessino; le quali cagioni fecero ancora, che madama, la quale agli dieci di luglio per ritornarsene nella Spagna allo imperadore suo padre, era alloggiata in Prato, si trasferi con gran fretta accompagnata dal cardinal Cibo ad Empoli per ricoverarsi in Pisa, e quivi come in città più sicura, stare a veder tanto quanto penasse quella tempesta, che soprastava, a passare; la quale durò assai meno, ed ebbe molto diverso fine da quello che generalmente non si pensava.

È adunque da sapere che Filippo Strozzi, sollecitato dalla continua improntitudine de Franzesi, i quali, essendo al disotto nel Piemonte, volevano tenere impegnate e divise le forze dell'imperadore; stimolato dai conforti del cardinal Salviati, il quale non voleva venire in sospetto del re cristianissimo; spronato non meno dalle minacce, che spinto da i preghi di Piero suo figliuolo, il quale ardeva d'ammendare la vergogna ricevuta a Sestino; pregato da Baccio, il quale era tanto condotto al verde, che non aveva più da sostentare sell non che altri; importunato dalle continue querimonie. de' fuorusciti, i quali bisognosi di tutte le cose si lamentavano tutto il giorno, che per lui restasse che non ritornavano in Firenze; sforzato ultimamente dalla necessità de' fati, a cui resistere nè forza nè prudenza umana non bastano; si dispose alla perfine, che si movesse guerra aperta a Firenze, e per questa cagione fece

pagare all' oratore franzese in Venezia ventimila scudi con questa involtura: finse il duca di Ferrara di prestare a monsignore Benedetto Accolti cardinale di Ravenna ventimila fiorini d'oro affinchè potesse soddisfare a Filippo quello di cui egli era debitore, e Filippo gli sborsò di suo, senzachè 'l duca e 'l cardinale d'altro servissero che del nome; e di più promise che pagherebbe il suo terzo de' quarantacinquemila; e perchè Ridolfi si disponesse a pagare anch' egli i suoi quindicimila, mandò a Roma Ruberto suo figliuolo, perchè il cardinale, sebbene avea grossissime entrate, l'aveva però mediante il mal ordine de' suoi ministri impegnate sempre innanzi; oltrechè gli pareva che a' fuorusciti dovesse bastare di spendere non i danari, ma il nome e l'autorità di sua signoria reverendissima. Ruberto mentre attendeva a sollecitare il cardinale, messo al punto da Antonfrancesco degli Albizzi, mandò Neri Rinuccini, giovane di poco e non buon cervello, con alcuni altri, i quali fuor di Roma non più che due miglia, essendo camuffati, svaligiarono un corriere spedito dagl' Imperiali, e, toltogli lo spaccio, condussero tutte le lettere a Roma, in casa di Lorenzo Ridolfi; ma poco dopo Giovanni Berlinghieri essendo stato preso per altri conti, confessò al governatore tutto il fatto per ordine; onde Ruberto ne fu da lui, ma non con quella pena che meritava sì fatto caso, condennato.

Mandò ancora Filippo un uomo a posta in Pistoia a Niceolaio Bracciolini, il quale era stato a Vinegia di fresco non senza qualethe sospetto del duca Cosimo, del che però s'era giustificato, scrivendoli che, se volevano riceveri dentro, renderebbono alla città tutti i privilegi antichi, e alla parte Panciatica concederebbono tutte quelle grazie che essi medesimi chiedessino: ma il Bracciolino, mostrando al mandato di voler riposarsi un poco, cavalcò in poste a Firenze, e mostrato la lettera al duca, tornò con grandissima diligenza a Pistoia, e, senzachè colui si fosse avveduto di cosa alcuna, rispose (secondo la commissione datali) che quella città era stata sempre devota di chi reggeva Firenze, e così voleva essere allora.

Diedesi ordine cle alla Mirandola col favore del conte Galeotto si soldassero sotto Capino da Mantova e sotto il priore di Roma da tre in quattromila fanti; e perchè il papa nel segreto non solo permetteva, ma confortava che si facesse l'impresa contra a Cosimo, si ragunarono in Bologna, oltra i fuorusciti, che passavano dugento, circa a duemila soldati, de quali era capo messer Piero Strozzi non senza sdegno e rammarichio di Filippo Valori figliuolo di Baccio, il quale voleva esser colonnello anch' egli, e, non si tenendo (ancorchè fosse) da meno di Piero, andare a paragon suo. E per non avere a replicarlo più volte, i fuorusciti, favellando principalmente degli ultimi, pensando ciascuno più agl' interessi propri che a' pubblici, erano pessimamente d'accordo, e servendosi tutti del nome della libertà, e sotto questo mantello ricoprendosi, cercavano d'ingannare

segretamente l'un l'altro.

Fu avvertito per gli uomini di mezzo per grandissimo errore, che eglino non mandarono mai persona alcuna, non che personaggio, all'imperadore per raccomandarli la causa loro; il che bisognò che nascesse o da sdegno preso in Napoli contro di lui, o da diffidenza di potere impetrare cosa alcuna, o da timore di non offendere il re di Francia, o da inavvertenza; se da inavvertenza, meritano grandissimo biasimo, perchè in tutti i maneggi, non che in quelli di si grand' importanza, non si debbe mai pretermettere diligenza nessuna; se per paura di non offendere il Cristianissimo, si dovevano ricordare il rispetto che egli aveva avuto a loro, e che hanno generalmente tutti i potentati verso gl'inferiori; se da diffidenza, avevano - da considerare che ne' principi, i quali hanno sempre dinanzi agli occhi o i piaceri o i comodi loro, mutandosi i tempi e l'utilità, si mutano conseguentemente ele menti, i pensieri e le voglie; se da sdegno, mostrarono male che sapessero che gli sdegni contro de' superiori, i quali ti possono a lor voglia così giovare, come nuocere; o non s'hanno a pigliare, o si debbono dissimulare, e massimamente nelle faccende pubbliche, nelle quali i privati non come persone private, ma come pub--bliche deono adoperarsi, e non il bene particolare, ma il comune solo riguardare.

Nel principio del mese di luglio mandò il signor Cosimo a Roma messer Antonio Venanzi da Spelle vescovo d'lesi, si perchè risedesse quivi suo ambasciadore appresso al papa, e si perchè difendesse l'eredità della casa de' Medici dal papa medesimo, parendoli che, oltre al danno, non fosse piccola vergogna il lasciarsi torre ancora i beni immobili degli antichi e maggiori suoi. Per notizia della qual cosa bisogna sapere che madama Caterina in Marsilia avanti ch'ella n'andasse a marito, vendè, cedette e rinunziò solennemente per contratto tutte le ragioni che ella per qualunque cagione aveva o aver potesse sopra il patrimonio suo, e tutti i beni della casa de' Medici. Bisogna anco sapere che papa Clemente nel suo testamento lascio per fidecommisso, che i beni della casa de' Medici fossero sempre del primogenito di quella famiglia; onde, morto papa Clemente, pervennero nel cardinale Ippolito, e morto Ippolito, dovevano ricadere al duca Alessandro, ma come il papa sotto nome di spoglie tolse e fece vendere tutta la sua guardaroba, così il signor Pier Luigi tolse e fece portar di mezza notte al suo palagio, oltra quattro pezzi d'artiglieria co' loro fornimenti, tutta la sua armeria, la quale era bellissima, e poteva valere da cinque in seimila scudi, e le cose immobili consegnarono a' creditori di detto cardinale. I beni immobili erano il palazzo di Roma, la vigna di papa Clemente, una terra chiamata Castel Sant' Agnolo in quel di Tivoli, ed un credito di monte fatto dei danari della vendita del casale di Lunghezza, il quale castello ed il quale casale erano stati dote di madonna Alfonsina . I creditori erano parte cardinali, parte mercatanti e parte bottegai; tra i mercanti era Filippo Strozzi e Bindo Altoviti, il qual Bindo, o perchè avesse ayer più, o perchè era più favorito dal papa, faceva maggior guerra degli altri. I beni per uomini eletti dai medesimi creditori furno stimati diciottomila ducati. Il duca Alessandro, il quale pretendeva che fussero Autti suoi, e senza dubbio ve n'era una buona parte, volendoli tutti, fece un deposito in Roma di doverli pagare per la stima fatta, senza pregiudizio però delle sue ragioni; i depositari furono Luca di Massimo e Tuccio Maz-

zatosto; ma i creditori, e spezialmente Bindo Altoviti e gli Strozzi, vollero, per dividersene una parte fra di loro, che si vendessero all'incanto; ed il ritratto non arrivò a ottomila ducati: ed innanzichè fosse terminata questa lite ( le quali in Roma non pare che abbiano mai fine ), fu morto il duca Alessandro, per lo che detti beni dovevano per vigore del fidecommisso ricadere al signor Cosimo; ma il papa volle che fossero confiscati, dicendo che s'appartenevano a lui, perchè il più propinguo era Lorenzo di Pier Francesco, ma perchè egli avendo ammazzato il duca Alessandro, se n'era privato, dovevano incamerarsi nel fisco romano. E perchè questa ragione trovata dagli avvocati e procuratori della corte romana, che vanno sempre mettendo innanzi cose nuove, donde o eglino o altri possano trarre utilità, o a diritto o a torto, gli doveva parere o poco ragionevole, o troppo lontana, aggiunse poi per soggezione de' medesimi, che papa Clemente era debitore della sede apostolica di troppa maggior somma che quella non era, sì per li dacari spesi da sua santità nella guerra contro a Firenze, e sì per quelli che in dote della nipote fece pagare al re cristianissimo. Ora, benchè il vescovo d'Iesi, uomo fedele ed intendente, non mancasse di diligenza alcuna, e più cardinali ne favellassero caldissimamente al papa, e similmente il marchese d'Anghillar oratore di Cesare, altro però mai cavar non ne poterono che buone parole; ed il cardinal Simonetta, al quale il papa aveva commessa la causa, si mostrò sempre tanto non solo acerbo, ma scoperto nemico, che mai non si potè impetrar da lui cosa alcuna di giustizia, e tollerò senza farne dimostrazione alcuna, che messer Rinaldo Braccalerio da Urbino procuratore per la parte del duca, disputandosi un giorno in camera sua sopra i meriti della causa, fosse non solo incaricato di parole, ma ingiuriato con fatti da messer Baglione da Lucca procuratore della parte avversa, il quale gli menò una guanciata, non per altra cagion, se non perchè avendo il Baglione detto fuor di proposito (come fanno spesse volte simili sorte di persone ): Questi Medici abbaiano per la fame, messer Rinaldo aveva risposto, ciò non esser vero; e di più ( che mostrava ogn cosa venir dal papa ) messer Ambrogio suo primo segretario andava dicendo tra l'altre cose: Cosimo cuol fare il latino a cavallo.

"Costui potendo appresso il papa tutto quello che voleva', e volendo tutto quello che poteva, non lasciava indietro cosa alcuna di ribalderia, ch' egli per danari non facesse; nè era uffiziale alcuno in luogo nessuno della Chiesa, o sì grande o si piccolo, dal quale egli non avesse, come dicevano, la palmata; e messer Salvestro Aldobrandini solo gli pagava per l'ufizio del Torrone di Bologna ducati venticinque il mese; e con tutto che queste cose fussero rifcrite al papa, egli o non le credeva o non le voleva credere: pure non molto andò, che egli fu con un messer Antonio suo segretario ritenuto in castello per lo averc egli (come si disse) rivelati alcuni segreti, o per volgere tutto il maneggio delle faccende, come si fece, al cardinal Farnese, sotto la cura di messer Marcello Cervini da Montepulciano, il quale fu poi papa, Messer Ambrogio dopo alcun tempo, perduto giustamente quanto aveva ingiustamente usurpato, ed essendo divenuto quasi mentecatto, fu liberato di prigione, e se n'andò, chi dice a casa sua a viversi quietamente, e chi a farsi romito per disperazione. Fra le molte cose che tutto il giorno gli eran donate, si trovarono sessanta bacini d'ariento colle loro mescirobe; onde nacque quel motto assai leggiadro e non inarguto: « Come ciò fosse, che messer Ambrogio avendo tanti bacini da lavarsi, non avesse le mani nette ? »

Piacemi di raccontare in questo luogo quello che avvenne di poi, perchè si conosca quanto più può l'avarizia sola ne petti umani, che tutti gli altri ancorchè giustissimi e dignissimi respetti. La figliuola di Lorenzo Vecchio de' Medici, la sorella carnale di papa Leone e del duca di Nemors, la cugina di papa Clemente, la zia paterna del cardinal de' Medici e di Lorenzo Giovane duca d'Urbino padre d'Alessandro duca di Firenze, la madre del cardinal Salviati, e finalmente l'avola materna del duca Cosimo (1), fu nell'estrema vecchiezza

i) Madonna Lucrezia Salviati de'Medici, di cui anche alla fine del libro VI rammento l'illustre parentado.

sua per comandamento di papa Paolo III (il quale vi pretendeva su ragione per conto di madama Margherita donna d'Ottavio suo nipote) cavata per forza di casa sua dalla famiglia del bargello, increscendone a ognuno, e non contraddicendo persona.

Mentre pendeva la lite dell'eredità, ne nacque un'altra, nella quale non si mostrò il papa nè meno ingordo ne meno ingiusto, e fu questa: Essendo gravemente infermato monsignor de Capponi maestro dell'Altopascio, il signor Cosimo, si perchè quel luogo importava alla sicurezza dello stato suo, e si per potere, essendo lo spedale di bonissima rendita, beneficare uno o più de' suoi servitori, scrisse al vescovo d'lesi, che fosse da sua santità, e la pregasse che in caso che monsignore d'Altopascio morisse, fosse contenta di non alterar le ragioni del padronato, ed i privilegi della famiglia dei Capponi. Il papa, o non parendoli di poter negare così giusta domanda, o non si volendo scoprire innanzi al tempo, rispose con buone parole (come faceva sempre); che non solo non era per alterare il iuspadronato ed il privilegio de' Capponi sopra detto benefizio; ma che desiderava in questa ed in ogn'altra occorrenza far cosa grata al signor Cosimo, il quale egli amava come carissimo figliuolo: ma poco di poi venuta la novella della morte, e per conseguente la vacanza di detta precettoria, derogo in tutto e per tutto a ogni ragione di padronato, ancorche fosse ex fundatione (come dicono) et ex donatione, cosa che non si suole ne si può ordinariamente fare, e lo conferi, come gli altri buoni beneficil, nella persona del cardinal Farnese, e mandò subito a Firenze un uomo a posta per pigliarne la possessione: ma in quel mezzo i Capponi, per ordine del duca avevano presentato all'ordinario messer Ugolino Grifoni, il quale come eletto canonicamente da' padroni n'era già stato giuridicamente investito. Egli non si crederebbe in quanta collera montasse il papa, e con quai minacce tutto infuocato riprendesse non solo come carissimo figliuolo, ma come capitalissimo inimico il signor Cosimo, mostrando che più gli gravasse quello che meno gli premeva, e ciò erano le battiture di un cur-

sore, il quale venuto a Firenze per citare personalmente. Alamanno d'Iacopo Salviati, era stato nella casa sua dai, suoi servitori ed amici non solamente minacciato, ma bastonato. Fu adunque mandato in poste un altro cursore, perchè citasse personalmente messer Ugolino, ma egli, avvertito di Roma dal suo procuratore, mai troyar non si lasciò. Il duca, veduto questo, mandò a posta messer Giannozzo Capponi dottor di leggi a Roma, perchè egli, mostrate le ragioni ed i privilegi de' Capponi a sua santità, la pregasse che le piacesse che la grazia e provvisione fatta al cardinale suo nipote, e la derogazione del padronato si riducesse alla via ordinaria della giustizia; ma egli, tutto che facesse ogni suo sforzo, altro non ne riportò che le solite buone parole. Il Grisone nel processo della causa fu, ed insieme con lui Luigi Capponi, scomunicato due volte e dipinto secondo l'usanza in un cedolone nel mezzo di molti diavoli, appiccato pubblicamente sopra la porta del mezzo della chiesa di S. Pietro.

Mentrechè si agitavano in Roma queste due così fatte controversie, surse impensatamente la terza per questa cagione: Era il principale intendimento che avesse papa Paolo il far ricca e grande la casa sua, e non gli bastando le grandezze e dignità concedute al figliuolo ed a' nipoti, volse l'animo ad accumular danari; laonde mise per tutto lo stato e dizione della Chiesa un'imposizione d'uno per cento, con severissimo bando, che chiunque non avesse a tal tempo tutti notificati i suoi beni stabili, s'intendesse averli subitamente perduti, e voleva che nella dizione e stato della Chiesa si comprendessino Ferrara e Urbino: ordinò ch'ogni rubbio di grano si pagasse a farlo macinare non un giulio, come aveva fatto papa Clemente, ma uno scudo, benche poi per intercessione del duca di Castro ne levò la metà. e si pose sopra il sale: volle che per ogni libbra di carne che si comperava, si dovesse pagare due quat-trini; e perchè gli apparecchiamenti del Turco si dicevano essere, ed erano in fatto grandissimi, impose ai Romani sotto titolo di fortificare la città, che per un anno dovessero pagare ogni mese dodicimila ducati. i

quali a petizione del medesimo duca si ridussero poi a ottomila.

Per le quali cose stava ciascuno malissimamente contento, e più di tutti gli altri si dolevano i Romani, ai quali era stato di più proibito il poter portare arme d'alcuna ragione, così da difendere come da offendere, sotto pena (il che mai più s'intese) della vita: onde non maladicevano più l'anima di Clemente VII, ma quella di Paolo III; il quale lasciandoli dire, e attendendo a fare, impose a tutto il clero, o preti, o frati, o monaci che si possano dire, decime di contanti, e per risquoterle mandò in Toscana un esattore (che così chiamano i risquotitori) messer Agostino San Marino, uomo, come sogliono essere le più volte cotali ministri, pieno d'avarizia, e senz'alcuna non dirò coscienza o misericordia, ma discrezione. Il duca, parendoli strano che dello stato suo si dovessero cavare tanti danari ad un tratto, elesse fra tutti gli altri e mandò a Roma per nuovo ambasciadore messer Agnolo di messer Matteo Niccolini, nella cui rara prudenza e rarissima fede grandissimamente confidava, perchè egli mostrasse a sua santità quanto fosse esausta e vota di danari per li casi passati la città e tutto il dominio di Firenze, e s'ingegnasse con tutte le forze d'ottener grazia, che nel suo stato per le dette cagioni non si dovessero risquotere cotali decime, e non potendo impetrare questo, facesse ogni instanza d'impetrare che elle si pagassero in quel modo e con quella porzione, che nel pontificato d'Adriano VI (4) s'erano pagate : ma 'l papa rispondendo, anco la Chiesa esser povera, e non aver più ricco e più manesco tesoro che le decime, non volle concedere nè l'una cosa nè l'altra, e rimise l'ambasciadore a messer Vincenzio da Tolentino suo tesauriere, il quale, di fattore d'un barbiere del cardinale di Monte salito per la sua bellezza a quel grado, fu poi fatto cardinale di Rimini. Costui, o per sua natura, o per commissione avuta, si mostrava più duro e niu ostinato di giorno in giorno, e benchè il

<sup>1)</sup> Dal Cambiagi è mutato in Alessandro VI; ma gli Sòozzi autografi confermano la lezione qui mantenuta,

papa avesse profferto spontaneamente, che ne concede rebbe la terza parte al signor Cosimo, egli non voleva osservarlo, dicendo che s'era equivocato : e perche ogni di nascevano dubbi nuovi, ora nella quantità che pagar si dovesse, ora a chi s'aspettasse l'eleggere i ministri, bisognò che l'imperadore ne scrivesse due volte al conte d'Anghillar suo oratore : e non ostante questo, nè la diligenza e sufficienza di messer Agnolo, nè le preghiere di Pucci e più altri cardinali, su mandato l'interdetto a Firenze, e dopo alcune proroghe ottenute con grandissimi prieghi, fu appiccato, e stette interdetta Firenze dalli diciotto di febbraio fino alli tre di marzo, nel qual giorno fu ribenedetta. Ma otto giorni di poi il San Marino per comandamento del tesauriere la fece di nuovo interdire, e così stette senzachè si celebrassino gli ufizi divini insino a' sei di aprile, nel qual giorno fu levato . in tutto e per tutto lo 'nterdetto avendo il cardinal Pucci e messer Agnolo composto col tesauriere il primo di dell'anno nuovo 4538 (1), che si dovessono pagare in luogo delle decime al papa, dopo molte dispute, diecimila fiorini d'oro; al quale accordo acconsenti il papa per due cagioni principali: la prima fu perchè, volendo andare a Nizza per abboccarsi col re Francesco e con Carlo V, in nome per le bisogne di santa Chiesa, ma in fatti per interessi suoi particolari, aveva pensato di passar su per lo stato di Firenze pacificamente, e dare qualche principio alla seconda cagione, la quale gl'importava più, ed era che 'l signor Pier Luigi aveva disegnato di voler dare la signora Vittoria sua figliuola (oggi duchessa d'Urbino, donna di rara virtù, e degna d'avere avuto altro padre che ella non ebbe) per mo-

<sup>1)</sup> Pariando il Varchi di questo Interdetto, volle altresi porre, quando e per quale accordo tu tolto; ma fatte così per passaggio quel ricordo, ripiglia tantosto la narrazione delle cose accadute nel 1387. È nell'edizion citata, dovè segnato ne' margini l'ordine de' tempi, non dovea qui trarsi fuori l'indicazione dell'anno nuovo suxxxvus, e ripeteria in capo alle due ultime pagine seguenti. In ciò consiste l'errore accennato poce estatamente dal Manni (Met. per titudiare le Storie di Firenze, pag. 67), e corretto nell'Es, Magliabechiano, Vedi in nota che segue.

glie al signor Cosimo, ed il papa lo desiderava tanto, che si disse pubblicamente, che egli credendo che potesse più con Cosimo che non poteva, aveva fatto offerire a messer Francesco Campana di farlo cardinale ogni volta che il parentado riuscisse, credendolo e meno fedele che non era, e che potesse più nel duca che non poteva.

In quest'anno medesimo (1) nacque un caso, del quale io non mi ricordo aver udito ne letto, ne tra gli antichi né tra'moderni, nè nelle verità degli storici, nè nelle favole de poeti il più esecrabile, e degno di maggiore non solamente biasimo, ma punizione; il quale fu così orrendo, ch'io per me non pur mi vergogno, ma mi raccapriccio a pensarlo, non che a raccontarlo: nè so con quale onestà o disonestà di parole io o possa o debba, o coprire o scoprire la turpitudine e scelleratezza di così empio e nefando, e forse, anzi senza forse, mai più udito stupro e sacrilegio; il quale io narrerò, benchè con gravissima nausea e indignazione d'animo, per mostrar due cose principalmente: l'una, che questo nostro misero e infelice secolo ha anch'egli i suoi Tantali avuto ed i suoi Tiesti; l'altra, che la morte del commettitore di esso, ancorchè crudelissima e ignominiosissima, su peròminore de'meriti, anzi demeriti suoi, e mostrò che ancora in questa vita

4) Cioè nel 1557. Alle ragioni sopra esposte s'arroge che negli Sbezzi autografi (Cod. Magliab. 138, P. 11) trovasl qui seritto: In quest' anno medesimo del mese di settembre ; ov'è da considerate che dal principio del 1558 non sarebbe andato così d'un salto alla metà dell'anno stesso; mentre può molto bene stare che giunto col racconto delle cose di Firenze fino alla fine del trentasette, prima di passare oltre si faccia indietro a deserivere la tragica scena di un caso nato, come si diceva, in altra parte d'Italia qualche mese prima: scena che forse gli si affacció al pensiero, e torna certo a proposito, per la menzione teste fatta di chi n'è il protagonista. Nel rimanente, il su indicato errore dell' E. C. porse argomento a mostrare com'era poco meritevole di fede il racconto di un easo che si riportava sotto il 1538, quando la pretesa vittima dei caso sfesso mancò di vivere nell'ottobre 1337. Ma se questo argomento, già debolmente combattuto dal P. Irenco Affò col supporre un fallo di memoria nel Varchi, eade ora in tutto, non mancano pure altre ragioni, e or or si vedra, a rivocare in dubbio la verità del nefando attentato.

patiscono alcuna volta le pene delle lor ribalderie gli uomini scellerati. Era messer Cosimo Gheri da Pistoia vescovo di Fano d'età d'anni ventiquattro, ma di tanta cognizione delle buone lettere così greche, come latine e toscane, e di tal santità di costumi, ch'era maravigliosa e quasi incredibile. Trovavasi questo giovane, esercitato nelle Scritture sacre, ed in somma più tosto divino che umano, alla cura del suo vescovado, dove pieno di zelo e di carità faceva ogni giorno dimolte buone e sante opere: quando il signor Pier Luigi da Farnese, il quale, ebro della sua fortuna, e sicuro per l'indulgenza del padre di non dover esser non che gastigato, ripreso, andava per le terre della Chicsa stuprando, o per amore o per forza, quanti giovani gli venivano veduti, che gli piacessero, si partì dalla città d'Ancona per andare a Fano, dove era governatore un frate sbandito dalla Mirandola, il quale è ancor vivo, e per la miseria e meschinità della sua gaglioffa e spilorcia vita si chiamava e si chiama il vescovo della Fame. Costui, sentita la venuta di Pier Luigi, e volendo incontrarlo, richiese il vescovo, che volcsse andare in compagnia a onorare il figliuolo del pontesice, e gonfaloniere di S. Chiesa; il che egli fece, quantunque mal volentieri il facesse. La prima cosa della quale domando Pier Luigi il vescovo, fu, ma con parole proprie (1) e oscenissime secondo l'usanza sua, il quale era scostumatissimo, come egli si sollazzasse e desse buon tempo con quelle belle donne di Fano. Il vescovo, il qual non era meno accorto che buono, essendoli paruta questa domanda quello ch'ella era, c da chi fatta l'aveva, rispose modestamente, benchè alquanto sdegnato ciò non essere uficio suo, e per cavarlo di quel ragionamento soggiunse: Vostra eccellenza farebbe un gran benefizio a questa sua città, la quale è tutta

<sup>4)</sup> Il Cambiagi e gli Editori di Leida leggono invece improprie. Laciano stare che un parlare improprio sarebbe l'usar questo addiettivo in luogo di indecente o disonesto, che qui potrebbe avere altro senso); come non accorgersi che una tate improprietà, cich indecenza o disonestà, stava appunto nel ragionar di quelle cose con proprietà, e che tanto più oscene doveano essere le parole, quanto più erano propriet.

in parte, s'ella mediante la prudenza e autorità sua la riunisse e pacificasse. Pier Luigi il giorno di poi, avendo dato l'ordine di quello che fare intendeva, mandò (quasi volesse riconciliare i Fanesi) a chiamar prima il governatore, e poi il vescovo, ll governatore, tosto che vedde arrivato il vescovo, uscì di camera, e Pier Luigi cominciò, palpando e stazzonando il vescovo, a voler fare i più disonesti atti che con femmine far si possano; e perchè il vescovo, tutto che fusse di poca e debolissima complessione, si di natura, e si per l'astinenze che faceva (4), si difendeva gagliardamente non pur da lui, il quale, essendo pieno di malfranzese, non si reggeva a pena in piè, ma da altri suoi satelliti, i quali brigavano di tenerlo fermo, lo fece legare, così in roccetto com'egli era, per le braccia, per li piedi e nel mezzo; ed il signor Giulio da Piè di Luco, ed il signor Niccolò conte di Pitigliano, i quali vivono ancora, forse perchè (2) Domeneddio (come si dice per proverbio ) non paga il sabato, quanto penò Pier Luigi, sostenuto da due di qua e di là, a sforzarlo, stracciatoli il roccetto e tutti gli altri panni, 'ed a trarsì la sua non men furiosa rabbia, che rabbiosa libidine, tanto non solo li tennero i pugnali ignudi alla gola, minacciandolo continuamente, se si muoveva, di scannarlo, ma anco gli diedero parte colle punte e parte co'pomi, di maniera che vi rimasero i segni. Le protestazioni che fece a Dio e a tutti i Santi il vescovo così miserabilissimamente ed infamissimamente trattato, furono tali e tante, che quelli stessi i quali v'intervennero, ebbero a dir poi, che si maravigliarono, come non quel palazzo solo, ma tutta la città di Fano non isprofondasse: e per certo se mai scelleraggine alcuna meritò che la terra s'aprisse, questa fu dessa; e più averebbe detto ancora; ma li cacciarono per forza in bocca, e giù per

<sup>.4)</sup> Nell'E. C. la locuzione rimane imperfetta per la mancanza delle parole si di natura e, che troviamo nell'impressioni di Leida.
2) Così è recato il passo nel Vocabolario alla V. Sabato, secondo la punteggiatura proposta dal Cambiagi; tuttavia può anche darsi che il Varchi abbia voluto esprimersi dubliativamente sul-desser costoro ancora in vita, e in tal caso dovrebbe leggersi con la Gialat; i quali vieno ancora fine, nerchè, ec.

la gola alcuni cenci, i quali poco mancò che noll'affogassero. Il vescovo tra per la forza che egli ricevette nel corpo male (come ho detto) complessionato, ma molto più per lo sdegno ed incomparabil dolore che concepette nell' animo, fra lo spazio di quaranta giorn, ne quali mai non si rallegro (predisse bene, che se ne vedrebbe degnissima vendetta), con ineffabile sdegno, e incredibil compassione di tutti i buoni cattolicamente si mori.

Questa così orribile ed atroce enormità, per chè il facitor di essa non solo non se ne vergognava, ma se ne vantava, si divulgò in un tratto per tutto, e benchè ella dispiacesse infinitamente a infiniti, solo il cardinal di Carpi, che io sappia, osò dire in Roma, che nessuna pena se li poteva dar tanto grande, che egli non la meritasse maggiore. Questa abbominevol nuova pervenuta con istupore e querimonia d'ognuno nell' Alemagna, diede larga materia di ragionare a' Luterani, dicendo in derisione e vituperio de papi e dei papisti, questo essere un nuovo modo di martirizzare i Santi : e tanto più che il pontefice suo padre, risaputa così grave e intollerabile nefandità, mostrò, chiamandola leggerezza giovanile, di non farne molto caso; pure poco di poi, mosso o dalle parole di Carpi, o da quelle de' Luterani. l'assolvè segretamente per un' amplissima Bolla papale, la minuta della quale fecero il vescovo di Cesena fratello d' Ottaviano Spiriti di Viterbo, e messer Iacopo Cortese, da tutte quelle pene e pregiudizi, ne quali per quella giovinezza, o incontinenza umana potesse in qualungue modo, o per qualsivoglia cagione esser caduto ed incorso. E non ostante alcuna di queste cose i signori Veneziani contra la constituzione che hanno, di non concedere la gentilizia a' bastardi, ( quasi volessero verificare le parole di messer Giovanni Boccaccio, nel suo Decamerone, di quella città) fecero il signor Pier Luigi da Farnese, figliuolo di papa Paolo III, con tatti i suoi discendenti gentiluomo della repubblica loro; e il padre, donatogli in più volte Castro, Nepi, Montalto ed alcune altre terre, lo fece ed intitolò duca di Castro. E sebbene io so che queste, ed altre cose somiglianti dette da me liberamente, potrebbero un di esser cagione, per la grandezza di coloro a cui toccano, che il
leggere queste Storie fosse sotto gravissime censure proibito; ie so anche, oltre a quello che serive in due luoghi Cornelio Tacito, che l'ufizio d'uno storico è, senza
rispetto alcuno di persona veruna, preporre la verifa a
tutte le cose, eziandio che seguire ne li dovesse o danno
o vergogna (1).

1) Ben previde l'Autore quello che avvenne, e degnamente se gli fece incontro con l'aurea sentenza che termina questi libri. S'ignora se mai egli protraesse la sua fatica, ma certo non potea darle miglior fine che descrivendoci il principale ufizio di une sterico dopo averlo così bene adempito. Ne i dubbi insorti sulla veriba del caso che ci ha teste dipinto, quantunque giusti e ragionevolipotranno punte scemargli della meritata lode, come più inhanzi bi ingegneremo di far chiaro. Giovi frattanto avvertire che sebbene quel nefando eccesso di libidine sia rammentato dal Segni, del Tuano e da qualche altro, molti dotti e veridici scrittori lo reputano un'impostura inventata e divulgata da Pier Paolo Vergerio, già vescovo di Capo d'Istria, poi apostata, e maligno detrattore de Farnesi. E già Mons. Giovanni Della Casa avea rintuzzato la mendace accusa, quando nel 1546 gli fu dalla Sede Apostolica commesso, e insieme con lui al patriarca di Venezia, il processo dello stesso Vergerio. Nam de Petro Aloysio (così prorompe a selamare l'indegnato oratore (1)), quem tu insectaris jam toties consiciis mortuum, quis est, qui fabulam illam non audierit; quotus autem quisque est, qui commentitium id totum esse, atque a malevolis confiction, soire te neget? A le autem requirunt Hali homines, superiora illa scilicet, quibus testibus, atque adeo, quibus inditiis id compereris? Cur id, quod tibi non magis, quam caeteris omnibus compertum sit, solus affirmes? Cur hoc tibi sumas ut hominem vexes mortuum? Eloquentia te fretum dices: illi malevolentia, atque audacia, tum inimicitiis adductum putant: loquacem te et maledicum, atque malevolum dicunt; eloquentem dut disertum negant. Quid, quod secum ipsa tua pugnat oratio, nee coherere ullo unquam modo potest? Fama est, inquis, veneno Episcopum illum periisse, ne facere tantum Fetri Aloysii facinus palam posset. Mitto ausum te case veneni mentionem facere, impudentiam enim profileris: illud requiro, utrum datum illud venenum sit priusquam resciri facinus illud potuerit: quod tu si affirmas, quaero abs le, qui ergo resciscere potuisti? Sin postquam vulgata ea res est, ut ad te quoque fama, ac nincii per-venirent, quid attinuit venenum dari? Sed eyo stuttior, qui a te dicti ullius rationem postulem. Atque equidem sic existimo, ob

<sup>(1)</sup> Dissert, adversus P. P. Vergerium, in Oper., T. III, c. 218.

unam hanc caussam orationem natura bestiis negatam esse, quod illae isto, quo tu loqueris modo, si loqui potuissent, essent locuture. Queste sono dimande giuste davvero, argomentose, legittime, se parvero tali anche al Bayle (1), ne vale a indebolirle l'odio che fra loro si portavano il calunniatore ed il giudice.

A liberare l'illibato vescovo dall'obbrobriesa macchia s'adoperò in appresso Pier Maria Ammiani (2), validamente impugnandola con ragioni che non tutte si fondano, come pretende il Manni (5), sopra l'error di stampa qui sopra notato. Con lo storico di Fane s'accordano il Poggiali (4), il Morandi (5), e, per tacer di molti altri, Apostolo Zeno (6). Odasi inoltre il cardinal Qurino: In ea autem; egli dice (7), Magliabechianae Bibliothecae lucubratione (8), aeque ac in Epistolis nostrae hujus Collectionis, nec volo nec vestigium comparel infandi illius facinoris quod in Gherium a Petro Aloysio Farnesio admissum fuisse; ex Varchii et Segnii Historiis seu editis, seu manuscriptis, quibusdam habetur. At perperam: nam ejusdem facinoris infamia praeterea aperte refellit febris quinquaginta septem dierum circuitus; qui ex Magliabechiano Anonymo Gherium confecit; dum ex earum Historiarum fide proditur; intra paucos omnino dies (quatuor tantum Varchius enumeral) a veramente il Varchi serisse quananta, come mostrano gli Sbozzi autografii, e i quattro giorni sono uno sproposito dell'edizion di Leida » post vim execrandam sibi illatam Gherium summo oppressum moerore e vita migrasse.

Dissuasi da tante ragioni dal tener per vera quell'esecrabile scelleratezza, potremo a buona equità reputare apocrife, o non considerare con bastevol circospezione, le carte MSS, che, senza dir quali sono, ricorda il Manni: e così ancora quei documenti co quali i Novellisti Florentini (9) pretendono di provare il fatto medesimo, censurando il Tiraboschi perche egit non l'avea creduto, e confortandolo a mutare opinione, siccome appresso egli teco (10) ad esortazione ancora del P. Ireneo Affo. Ne dovrà muo-

<sup>(1)</sup> Diet. Hist., Art. VERGERRUS P. P. Note K.

<sup>(2)</sup> Nella spiegazion del sigillo del Capitolo di Fano inserita dal Manni Osser. Istor. sopra i sigilli ant., T. VIII, sig. 7, o nello Momorie Istoviche della città di Fano, T. II, p. 149-150.

<sup>43(3)</sup> Metodo per istud, le Storie di Firenze, p. 67.

<sup>[4]</sup> Memorie Storiche di Piacenza, T. IX, p. 228.

<sup>(5)</sup> Monum, di varia letter, di Mons. Lodov, Beccadelli, T. I, P. I. p. 491-496.

<sup>(6)</sup> Lettere, Ven. 1783, T. III, p. 290.

<sup>(7)</sup> Diatrib. ad Epist. Regin. Poli, P. II. f. 47.

<sup>(8)</sup> Vita e Costumi del Rev. Monsig. Vescovo di Fano. (9) Novelle Letter. Fior., Anno 1778, col. 806.

<sup>(40)</sup> Storia della Letteratura d'Italia, T. IX, p. 480.

verd gran fatto quanto serive l'Affo siesso (1), polchè nel Morandi legjama (3): Il Chiarissimo P. Affo, col quale non ha molti giorni cebi l'onore d'abbocarmi, adendo le poc'anzi accennate ragioni, approvolle; anzi mi disse che a fronte di esse abbandonne qualque, sopretto pel quade in addietro erasi dato a credere che il fatto del Duca Pier Luigi fosse pur troppo vero. Mi promise andore came pra SII PARTICOLA, LETTRA A. ME DURTTA, AVABBE COMPANTO OLASSIMA, Poglio lusingarmi che se l'eradito Tirabochi, luttora vivesse, non avrebbe supratite queste ragioni medesime, le quali siccome uniformi alla sua prima opinione, cosi giù acrebbero risparmiala la seguente nota, ecc. Oltre a cio tutto il discorso del prefato biografo di Pier Luigi altro per avventura non prova, se non se che il Varchi non menti, cio non finse egli queste cose in odio a' Farnesi, si ebbe buon fondamento a-crederte nella fama che se n'era propagata per tutto.

Ma dov'è più ragionevolezza? nel presumere che la Fama,

Tam ficti pravique tenax, quam nuncia veri,

Chè se anche a'giorni nostri uno Storico eloquentissimo (5) tornò a lumeggiare la sozza pittura di questo medesimo stupro, e lo disse negato da alcuni per adulazione, si vuol rammentargii da chi fu prima affermato, e valersi del suo bellissimo ricordo che la passione toglie alle parole l'autorità. E di vero per poco è che non osiam dubitare se quel ch'ei grida da quelle sue pagine sdegnose sla più caldo per intimo convincimento, che per impeto d'eloquenza; tanto el pare sconvenevole li vantare prove irrefragabili del delitto tacendole tutte, per poi conchiudere, che solo coloro ne potranno dubitare, i quali crederanno che Pier Luigi Farnese non fosse capace di farlo: come se l'esser capace di questo e d'altro fosse una cosa con l'esserne convinto reo. La relazione del Varchi dia pur peso all'accusa, se vuolsi, ma in un fatto che egli stesso chiama incredibile, non equivalga aile prove, se vero è pur troppo che anche uno storico candidissimo ed amico di verità può talvolta non essere scrupoloso a bastanza nel pesare l documenti e le testimonianze delle cose che raccoglie. Così si esprime il D'Israeli (4) nel riferire intorno al fatto che appunto ci occupa, una nota confutativa di M. Merivale; ai quaie per altre

<sup>(1)</sup> Vita di Pier Luigi Farnese, p. 21-26.

<sup>(2)</sup> Loc. eit., p. 193.

<sup>(3)</sup> Botta, Storia d'Italia, Lib. III.

<sup>(4)</sup> Second Series of Curiosities, London 1824, V. II, p. 249.

non consentireme che la riputazione del Varchi come Storico scapria dimotto per avere egli accollo me soli mera discolamentaliva, conclusione soverchiamente rigioresa, e daria quale non solo disconnostro perserce è untano, un che ne extandio può trarsi da quanto finora abbiam dello.

If varion et marro questo caso perche to credette; to credette perche farsi storico non vool dire stoogters! da futte qualitadi minne. Se la ragione, per trederer, dittinge i motte inche quanti delle cose e delle testimonianze, il sentimento, per crederie, from i motivi in se stesso (1); e finche il sentimento e l'inteligenta iggiration insisteme nell'oome, uno sarà chiesa la sorgente degli errori,

(1) Glora, Ideologia, T. II, P. VIII, p. 186.



## INDICE

## DEL VOLUME TERZO



| Libro | I reascessmo    | • | • | • | • | • | • | ٠ | P | ığ. | 9   |
|-------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Libro | Quattordicesimo |   |   |   | ÷ |   |   |   |   |     | 44  |
| Libro | Quindicesimo .  |   |   |   |   |   |   |   |   | •   | 197 |
| Libra | Sedicarima      |   |   |   |   |   |   |   |   |     | 277 |

FINE.

e water in the contraction of th

59 9° °.

:-

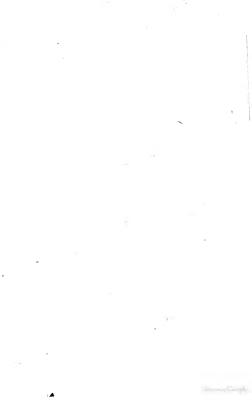



